

A.A.G.

6-23-E, 39

PROTE





## ALL EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO

SIGNORE,

# IL SIG CARDINALE DEBAGNO

## per • ITHA IG OVOOLAVEL ri. Trionfiranco i miei Gittadus c'hau



A diuota mia offeruan a hereditata col fangue, e crefciusa col cuore verfo l'Eminenz a V offra, vi l'amore alla Patria nato gemello con l'anima, e

fasto grande con la vita, nella commune fe-

licità, cioè d' un Prencipe Pastor vigilantissimo conceduto alla Patria dal gran Vicario del Rè de Regi, con amabile violenza mi sforz ano à pagar'il tributo, ch' io deua: di cordiale seruitù all' Eminenz a Vostra; e d'affetto naturale alla Patria. Sodisfarò ad ambedue, presentando a lei in un Sonetto appena abboz Zato , compendiate le lodi della Patria, & alla mia Patria l'Heroich imprese degli Augustissimi Heroi progenitorı di Vostra Eminenza, sufficienti ad illustrar più Mondi . Godera etta di veder ristrette le Reali glorie dell'antica Rieti, bora più felice per la sua paterna protettione, che per effere flata Madre di ottimi Imperatori. Trionferanno i miei Cittadini d'hauer per Signore on Capo della nobilissima Casa de Conti Guidi, Regid feconda di Prencipi Eccellenti: ma coronato di proprij meriti, ch'aggiungne nuoui ornamenti d'suoi maggiori, e con la virtù soura humana anima gli honori quasi sepolti di Rieti: et) io dalla Jua benignità, e da meriti della Patria sarò più capace di seruire all'Eminez a Vostra, come mi consacro in perpetua seruità sacendo vn humilissimo inchino. Di Roma li 15. Luglio 1635.

Di V. Eminenza Reuerendissima

Dinotifs. & obligatifs. Seruitore

onel from sug to grane Pompeo Angelotti .



## ALLETTORE



-15

ON ti marauigliare, che le memorie d'una Città sì antica, essì Nobile si ristringano in sì angusto volume. Ti deui persuadere, che in exiguo corpore magna premit;

Oltre che non ti presento vn'Historia formata, ma vn Sonetto con semplice dichiaratione: non essendo stato mio intendimeto di tesser annale Historia, per non deuiarmi dalli studij legali,à quali sono incaminato, ma sommatie note, più esseplari della mia Patria : da qualsiuoglia delle quali si potrebbono moltiplicar grossi volumi: la qual carica volentieri à miglior pennarinuntio. Con tutto ciò ti prego, tal qual'è l'opra à gradirla con dire, ch'io ciò feci ad effetto, che queste memorie da me raccolte, la maggior par te in manuscritti serbate, non s'estinguessero affatto : & iscusarmi, se troui qualch' errore, ò di Ortografia, ò di Latinità nelle antiche iscrittioni in questo libretto allegate, perche così sono state trouate in antichi marmi, e parimente gli altri errori trascorsi per inauertenza dello stampatore, e del correttore li potrai vedere emendati in fine di questo.

## SONETTO

IJO Del Signor Del D

## BVLGARINO BVLGARINI:

All'Autore . REALIN



Ampeggiar , ò Pompeo , veggio immortali D'Itlustre sama in te gemini albori , Che duo Numi det Ciel con voglie equali T'arricchiscon' il sen de lor splendori;

Orna Astrea la tua man d'armi fatali, Cinge Apollo il tuo Crin di Regij allori, Tronca quella al furor del Tempo l'ali, Nutre questi alla Gloria eterni honori .

Cedon le nubi homai pallide, e meste, Memre giorno felice à te destina

E precorrendo già luce dinina, Vinte del ciec'oblio l'ombre funeste, Il Sol de merce wee il Mondo inchina:

Del

#### Del Signor

### GIACINTO GIGLI

All'Autore.

Scrittor facondo, il cui fiorito stile
Di Purpurato Heroe dispiega il vanto,
E di nobil Città l'inuiti in tanto,
Aricourar nel seno alm'e gentile.

Mentre discuopri in lei quas un monile Di gratie, ond hebbe'l ciel cortese tanto O con qual'arte, ò con che dolce incanto Ciascun' desti à goder gioia simile ?

Ma la tua penna, ond'hor t'inalzi a volo! Tal promette di te glorie maggiori, Ch'andra'l tuo nome anch' ad estranio Polo:

Così dimostran gl'odorati fiori , Che seguirà di frutti vn vago stuolo ; Così l'Alba , del Sol mostra i splendori .

Del

## Del Signor

## GIVSEPPESEMPITERNI

All'Autore.



E Patrie, amene Valli ammiri Amfanto Inondare l Velin di Gemme, e d'Ori, E nuoue rifiorir palme, & allori, Hor che faggio Pompeo ne spieghi l cuanto.

Che quanto hà 'l Cielo ene 'al gemmato manto 's Fulgide slelle , e quanti 'l fuolo hà fiori, ' Tanti della tua Patria eccelfi honori Celebri à facro Heroe con profa, e canto :

Siegui Angelotti l'vol là vè la Dea Nemica dell'oblio,ti guid'almonte, Ch' i sacri ingegni eternamente bea;

Quinci del tempo l'ali audaci, e pronte Tarpando fia, che la tua antica Rea Coronata di Torri il Ciel formonte.

De

## VINCENZO MARIA

### All'Autore.

7

P Ompeo, s'à Thebe, da l'Aonia lira; Vide l'Ifmeno alzar caduche mura; A Rhea, dal Plettro eno scon più montuna; Ora eterne il Velino ergente anunita.

Per te la Reggia di Saturno affira, Ch'oda Quirine palme, età futura; Et al gran BAGNI, onor d'Enotria, m cura Gli Augusti Figli fuoi voini rimira.

Ceda Beoro à Sabo omai gli onori; Los Che fe già immerfa e la Beoria in pianto; Los La Sabina ancor ferba i bei splendori;

Mentre fra Tosthi Cieni ottieni il vanto, Cedan l'Argine Muse d te gli allori C'hai Celeste Ansone empreso il canto.

## HYACINTHI GILII Al Al Mocromand Hiv

## E LIOEG AVV CM.



OMPENS Angelottus V.I. D. Reatinus historiarum compendium scripsit Ciutatis sue, in quo, præter cætera, quæ laudabiliter, copiosequetractaure, ciusdem Ciutatis Viros Illustres; & omni laudum genere en-

mulatos diligenter recensuit . Permulti enim semper in ea floruerunt Viri, tum admirabiles ob vitz fanchmodiam, Christianarumque virturum incomparabilem observantiam: tum multi celebres propter doctrinam, ac litteras, multiplicemque in artium liberalium Rudijs eruditionem : tum etiam multi, quos Bellicæ Laudis studio gloriaque ab otio, quiereq; subtractos, inter Holtium acies, armorumque tracationem virtus fecit effe clarissimos? Et quidem hoc industriæ suæ Partu, Pompeius præstanti se virum ingenio præbuit, virtutisque suæ specimen clarissime demonstrauit : cunctisque inde licet facile existimare, quantum Patriz fuz splendoris, ac dignitatis iple quoque sit allaturns; qui maiorum fuorum Nobilitatem, & Gloriam ita fectatur, ve non minorem familia fox folendorem, atque amplitudinem; quam ab eadem iple nalcendo acceperit, additurus effe videatur. Habuit enim. Pompeius quà Paterni, quà Materni Generis Maiores adeo præciaros; ve illorum virtutes, atque memoriam, iamdiu pateracto ad immortalitatem aditu, nul-

Tummeley Con

la vnquam obscurare possit obliuio. Siquidem Gens Angelotta, inter Reatinas Familias Illustriores non. vitimo loco recensenda, persape viros peperit Domi, Militiæque clarissimos, quique alijs vbique gentium? effe possint ad recte, beateque vinendum amplissima documenta: inter quos, ne longum sit omnium nomina recognoscere, non reticebo Angelorium de Ange. lottis Iuris Vtriufq. Doctore Egregium; cuiusprudentia, virtus, arque doctrina, cum'in Patria apud Ciues: fuostum apud alias quoque Civitates, ac viros Pricipes probatifsima fuit. In condendis enim municipalibus fanctionibus, arque starutis, Reatinus Populus poi tiore nullius adhibere maluit diligetiam, atque iudicium , quam Angelotti. Califtus quoque III. Romza nus Pontifex , totius illum Marchia Anconitana Mos deratorem fecit : Idem Summus Christianz Religionis Antiftes eumdem Angelottum, Iudicem Prouinciæ Patrimonij Genetalem; motu proprio declaratit Renatus autem Rex Hierulalem, atque Siciliæ maximopere illum dilexit, fingularemque illius virtutem amplexatus; Vrbis Neapolitana Tribunalis Præfidem quo ad viueret esse voluit? Hæs in viro togato maximarum virtutu argumenta commemorantur. At Ioannes Angelottus clarissimusductor Exercitus, ac Bellator gloriofissimus, cuius virtus à Carolo V. Inuictissimo Imperatore in Senarum Obsidione mirum quantum existimata fuerit guippe qui eius fortitudine arque industria superatis Hostibus felicissime bella. confecerit. Neque vero desunt, vel hodie huic familiæ Viri prestantissimi, qui se omni honore dignissimos fine dubitatione demonstrant; quique vno tempore, & familiam, & Patriam sua laude mirifice amplificant, quorum nomina (eorum mihi vim afferente modemodeltia ) filentio cogor involuere : fed non ideo eorum folendor virtutum noctis tenebris obstructur. quippe qui no inter domesticos solum parietes elucet, quin etiam foris irradiat; Principesque viri, quique maxime inter cateros eminent Dignitate, illos fibi suorum numerum ministros, atque Participes fieri maxime concupiscunt. Habet item Pompeius noster in Materno Sanguine, vnde maxime glorietur . Auus enim illius Pompeius Catilina copiarum Ductor eximins, primum pro Veneta Republica, tùm pro Pio V. Pontifice Maximo in ea, quæ de Turcarum Tyranno-Classe triumphauit : demum Peditum ductor Auenione contra infestissimos Hareticorum conatus, sub Gregorio XIII. Clemente VIII. & Paulo V. Romanis Pontificibus, iifdemque maximis ita le gessit, ve immortali laude, aternaque nominis fama à Vangozio, in fuis mifcellaneis Epiftolis fol 799. & 95. vniuerloq. gentium confensu fit dignissimus iudicatus.



## TAVOLA

## Degli Autori allegati nell'opera.

Goftino Canto . Antonino fanto Arciue-Scoua di Fiorenza. Antonino Augusto .. Aldo Manutio . .. Alfonfo Craccons Andrea Vittorelli . Archivio della Catedrale di Rieti . Archivio di Farfa. Bernardo fanto . Berofo Babilonico . 11. Platina 3:1 Battiffa Cantalicio Vescouo di Atri, e Penna. Bernardino Stefonio. Cefare Vopifco Edilitio. Caio Plinio : Cefare Cardinal Baronio. Carlo Sigonio. Dionific Alscarnaffee Diodoro Siculo. Demostene. Domenico Card. I acouacci. Elio Donato. Effizie' de Vescoui nel Ve-Trousdo dell' Aquila. Flauio Biondo . Francesco Sansouino . Francesco Gonzaga. Francesco Guicciardini . Filippo Cluuerio. Gregorio Magno Santo.

Gratiano. id amphana Gio. Cardinal Turrecrim. Gio. Villani - Will Giuleppe Pamphile: 3 Girecoine Such denvis 14423 Gio. Luigi Lelio . Gio. Seuerano. Gio/copy Rofactio. Horatio Flacto . Iodoco . Lucio Giunio Giouenale Co-\lumbella. Lattantio Firmiano. Leandry Alberta . 3:14 Luca V addingo . Lacetio Cherubino . Marco Tillio Cicerone . Marco Varrone . Marco Anneo Lucano. Marco V alerio Martiale. Martino Mindo Capella. Mariano Fiorentino ne. manuscritti. Marmi diversi con iscrittioni in Rieți ferbati. Mariano Vittorio Vescono di Rieti ne' suoi manu-Ceritti . Ouidio Nasone.

Onofrio Panuinio .

Offreduccio Anebaiani .

16.
Papirio .
Pomponio Iurifeonfulto .
Poggio Fiorentino .
Pandolfo Collenaccio .
Paulo Mirula .
Quinto Curtio .

Quinto Curtio .
Roberto Card. Belarminio .
Ricordano Malafpini .
Riformatione della Città
di Ricti .

Strabone ... Suetonio Tranquillo .

di 2. 1 7: first hamis-

Servio.
Sebassiana Perugino Domenicano.
Serasino Olivario Cardina.
Sisto Senese.

Sisto Senele.
Statuti di Rieti.
Tito Liuio Patanino.
Tomaso Valsinguamio.
Tomaso Celano.

ALLEST THE CARL

Torquato Tasso. V alerio Massimo. V irgilio Marone.

## Protocopy of the second

Imprimatur , si videbitur Reuerendiss. P. Mag. Sac, Pal. Apost.

#### A. Torniellus Vicefg.

Imprimatur, Fr. Hyacinthus Lupus Soc. Reuerendifs. P. Magistri Sac. Pal. Apost.

## ALL EMINENTISS, E REVERENDISS, SIG.

## IL SIG. CARDINAL

## I QUA C

I. JANNE, Sacrato Heroe, doue ti guida II. I DELSantifisho VR BANI'dinica Siella, III. Nel Cor d'Italia, \* à quell'antica e bella IV. \* Regia, di glorie altrui ministra, e fida.

V. Se'n quel beato Sen Rosa s'annida,

-h. nimi Suol ben spesso acquistar pompa nouella;

-h. nimi Suol ben

VI. Qui più Sommi Paffor por il piede, VII. Qui ftabili Saturno il fuo bel Regno, 2016 qui Quind'Vgolin, di PIERO hebbe la Sede.

into Verospo de C - 11, et al re-

VIII. Quiui nascendo hebbet tre Augusti vn segno. IX.: 2. Di Rea quest è Città, del nome herede;

Perche il mio. sentimento, come racchiuso in pochi wers, la non sarà cott facilmente da sutti capito mi èparso conquente neglico e conquente neglico e contenta neglico e contenta a

C.A.



## CAPO I

THE THE THE

#### VANNE SACRATO HEROE

### DAMEDIANG.



ERITA MENTE "PEminentifsimo Signor Cardinale vienchiamato SACRATO; sì per effere fiato confecrato Arciuefcouo di Patraffo, ritolo conquiftato da S. Andrea Apottolo con la fua gloriofaimorte; sì anco per effere fiato Vefcouo di Ceruia', & al pre-

fente di Rieri; e molto più per hauer dalla sua giouenti spesa la vita in continouo serugio della Santa.
Sede, gouernando, con somma sodisfattione di tutti i
Popoli le principali Prouincie dello Siato Ecclesiastico; passando dalla Vicelegatione d'Auignone alla.
Nuntiatura di Fiandra, e poi di Francia; e sinalmente per ricompensa de suoi incomparabili meriti; dal
Santissimo Popresice VRBANO Ottauo, saggio stimator delle cose, e grato rimuneratore delle
perso-

persone benémerité, su inalzato alla sacra Porporaalli xx. di Decembre M. D.C. XXIX. Degnità à
tutte le sacte sour eminente dopo il Vicario di Cristo
per sentenza del Cardinal lacouacci nel Libro de Concisio, e di gran lunga maggiore dell' Episcopale ratione
regiminis oniuersalis Ecclessa, per quanto affermano gli
Eminentissimi Torrecremata, nel Capitolo 81. & 83. è
Bellarmino nel libro delle Controuersse. Onde San
Bernardo chiamò li Cardinali Collaterales coadiutores,
sedulos, de intimos Pontificis Orbisque Iudices. Da tutti
questi motius si può raccogliere, quanto al Signor
Cardinale conuenga senza vanità il bellissimo aggiunto di Sacrato.

Nè con minor ragione si chiama HEROE . Perchè, fe questo nome conuien' à quelli, che col proprio valore hanno fregiata la profapia de' loro antenati con... pregi di gloriole atrioni; al certo Heroe degli Heroi fi dee chiamar'il nostro Prencipe. Poiche trahend'origine dall'inuittissimo Ottone Imperatore, figlio di Henrico Rè di Sassonia, coronato in Roma da Gionanni XII. l'Anno della Natiuità del Redetore DCCCC. LXII. con le sue eccelse imprese conquistò il nome di Magno, oltre i ricchi donatiui d'Argento, d'Oro, pretiofissime Gioie, in gran copia fatti alla Chiesa Romana; restituì di nuouo quanto da Carlo Magno, e Pipino prima le era stato donato, e da'Tiranni rapito. come apparisce nell'Aurea Bolla, che per testimoniaza del Cardinal Baronio nell'Archivio di Castel S. Angelo al presente si conserua. Da questo, dico, & altri somiglianti trahend' origine il nostro Signor Cardinale; hà sempre có le sue honorate attioni ampliata la gloria da'Maggiori riceuuta. E perchè no paia ciò detto mio, à capriccio, m'è parso recar' itrefragabili autorità di pon meno attichi, che veridici Scrittori, cioè di S. Ansonino Arciuescono di Fiorenza, del Biondo, di Ricordano, Leandr' Alberti, Platinas Collenistrio, Sansonino, Poggio, Girolamo Rossi, e Carlo Sigonio do Regbo Italia, e mosti, che per breutità trasassimo comienende autri in ciò che breuemente intorno à quest Escellentissima Casa io m'accingo à ridire a ci il a con-

Essendo dunque venuto il Grande Ottone Imperatore in Italia, e conduste seco da Sassonia vn suo Nipote nomato Guido, il qual fù figlio di Henrico Duca di Baviera suo fratello; che, per effere di coftumi Realis e valoroso nell'armi, sù dall'Imperatore satto Conte della Romagna, e rimale con quell'occasione in Italia: doue poco tempo dopo prefe per moglie Englarada Conressa di Modigliana, figlipola di Marrino, nobilissino, e famofisimo genril'huomo Rauennare, dalla qual'hebbe per dore quel fortissimo Castello. Tal che egli dapoi cominciò à trasferirsi nella Città di Rauenna, doue fi gouernò con si dolci manieresch'ottenne il titolo di Padre della Patria. E con pal'accalameto in Italia diede principio alla Mobilissima Famiglia de Conti-Guidi di Bagno poi che genero tre figlinoli chiamati il Primo Guido per rinouar fe stello ; l'altro Sanfone dalla Saf-Jonia, luogo done tirana la fua origine, & il Terzo Flaminio dalla Provincia di Romagna chiamata Flaminia. Viffe dunque egi in quella tranquilla fua felicità, affai lungo spario di rempo. Ma perche la Fortuna è sempre poco fabile, e volge bene spesto la sua Ruora; accade ch'vn di tui Nipore: vsò violenza ad vna nobil vergine : per lo che folleuandoss tutta la Città, estinse quasi quella Cafa. Solo da corale funcito infortunio si faluò vn Bambino, chiamato Guidetto, che staua nel Castello di Modigliana co la sua Nutrice. Questi cresciuto in età, si vendicò sì acerbamente degl'vecisori de Parenti; che ne ritene il souranome di Guido Beuisangue: poi passistione in Fiorenza, oue per molto tempo dimozò; lasciò vn sigliuolo in memoria del Padre nomato

#### Guido Vecchio.

Apunto in questo tempo venne in Italia Ottone III. Imperatore, e si trattenne alquanti giorni in Fiorenza. Oue da Guido, Vecchio riuerito, e ridottali à memoria. Ia sua origine; su riconosciuto per-Parente: onde per la nobil presenza, per i costumi Reali, poco dopo glidiede per Consorte Gualdrada, genrissistima donzella di Fiorenza, estigliuola di Bellinzone de gl'Vberti, della famiglia del quale si già Farinata, huomo famossismo, e Capo de' Gibellini, essendo gli stata assegnata per dore buona parte del Casentino, có gli Castelli di Galeara, Poppi, Bibiena, Porciano, Prato vecchio, Battifolli, e Romena. Da questa Matrona nobilissima trasse abbondantissima prote di cinque figliuosi, che furono

Guglielmo, Ruggiero, Guido Quarto, Romeo, Tigrino.

Guglielmo ne' fuoi tempi ogn'altro superò in maneggi politici, che perciò fu straordinariamete stimato in ogni più importante affare della Republica Fiorentina. Lasciò anch'egli suoi Successori del Sangue, e degli Stati.

Guido detto Nouello, e Simone.

A Ruggiero non men' esperto nelle Guerre, che segnalato nella Pace, succedette vn solo figliuolo: che siper hereditare l'antico, e paterno valor guerriero, chiamossi

Guido Guerra:

Tigrino su valorolo Capitan generale di tutto l'Esercito di Papa Honorio Terzo contro Tancredi Guiscardo, conquistando il Contado di Lecce, e di Montescaglioso. Lasciò dalla Moglie, che su figliuola del Rè Federico,

Guido detto Tigrinetto, e Filippo.

Guido Nouello, anch'egli celebre nella Guerra, e valoroso Capitano de' Gibellini, lasciò due figliuoli,

> Ruggiero, e Manfredi.

Gnido Guerra, vn gran tempo hebbe comando di Capitano dalla parte de' Guelfi: fottomic alla Sede Apottolica Viterbo, Modena e Reggio, mentre fu General dell'armi di Papa Clemente Quarto, e di Carlo d'Angiò. Paffato questi a vita migliore in Fiorenza. nel MCCLIXXII. dopo il primo Guido trecento venti anni, lasciò

#### Bandino Vefcouo d'Arezzo, e Chinolfo Conte di Romagna.

Nacquer' à Simone, gloriofissimo Capitano sotto il Rè Carlo d'Angiò per l'Isola di Sicilia, due figliuoli,

> Vgo, e Guido.

Guido l'vltimo seguace dell'antiche glorie, lasciò parimente due figliuoli,

> Riccardo, e Pietro

Riccardo, oltr'essere stato Vicerè della Sicilia, hebbe molti discendenti, tanto in lettere, quanto in armi valorosi, e surono

Pietro, Guido, Carlo, Roberto.

Da Roberto trassero origine

Gio. Francesco; Guido Guerra secondo, e Niccolò.

Essendo stato Riccardo priuato de' suoi Stati da' vicini e più potenti Baroni, Pietro suo primogenito se ne passò alla Corte del Marchese di Ferrara, e Guido de' de'Gonzaghi à Mantoua; co' quali apparetatofi, diede quiui principio alla Nobiliffima Cafa de' Conti-Guidi di Bagno; dalla qual' vscì Camillo, elegante e virtuofillimo giouane . Roberto ando dagli Sforzi Carlo da' Malatesti di Rimini; & il lor padre Riccardo caualco! verso Milano nel tempo d'Innocenzo Settimo. Iui honoratamente dimorò, finche intese effer morto Guido in Matoua. oue andato per hereditare) paísò à miglior vita. Gio. Francesco, figlio di Roberto, essendosi ritirato à Mantoua, da quei Marchesi molto honorato, hebbe la condotta di sessanta huomini d'arme, e quattrocento fanti da Papa Sisto Quarto: & essendone stata ottimamente seruita la Sede Apostolica, fu rimunerato da Innocenzo Ottauo del Feudo di Montebello, Ginestreto, Montetifi, Luce, la Pietra, Castelli di Motefeltro, aggiūti a'Castelli riceuuti in dote dalla Signora Armellina Malaresta sua cosorte, cioè, Giazzuolo, el Fontana fredda, Castagneto, Bonalta, Petrella, Mercorio,e. Valle di Pondo. Hebbe questo Signore molti figliuoli, tra quali furono

Guido Guerra Terzo, Niccolò, e Ruggiero.

Niccolò, succedendo à tutto lo Stato sudetto, per la morte di Guido Guerra, à tradimento vociso da Pandolfo Malatesta, e Ruggiero esfinto nell'età sua giouenile à Roma, su Capitano di non ordinario valore; che però Leone X. e Clemente VII, dopo lunghi seruigi fatti in prò della Chiesa, per suo stipendio gli consegnarono Gatteo, e Montescutolo. Hebbe questi per sua consorte la Signora Siluia di Somma, nipote di Prospero Colonna

lonna, valorofissimo Capitano, e figlia di Fabritio di Barone della Miranda. Da questa trasse Nicolò due Figliuoli.

Gio:Francesco Secondo, e

Gio:Francesco anch'egli continouò ne' seruigi della Sede Apostolica un tépo con la condotta di DCC. huomini d'arme, e poi sotto Carlo V. co'l comando di mille Fanti nelle speditioui d'Algieri. Da que a Précipe, e dalla Signora Bianca, Figliuola di Lorenzo Rangoni, nacque

> Fabritio Marchese di Monte Bello,e Conte di Bagno.

Dal quale, e dalla Signora Laura Colòna, Figliuola di Pompeo Colonna Duca di Zagarolo, e Conte di Cicoli, sono nati l'Eminentissimo, e Reuerendissmo Signore Cardinal Gio: Francesco de' Conti Guidi di Bagno, Prete del Titolo di S. Alessio, & hora Ve-, scouo di Rieti, e l'Eccellétissimo Signor Nicolò Marchese di Montebello, e Conte di Bagno, già. Gouernatore Generale dell'Armi in Ancona,& hora Ge nerale dell'Armi per la Sede Apostolica in Ferrara ambidue perla Paterna e Materna linea da nobilissimi Heroi descendenti dignissimi, illustrado la gloria, che dall'vna e l'altra Cafa riceuerono, con lo splendore dell'Heroiche loro virtù.Le quali, e perchè sono maggiori della lode e perchè la modestia di essi così comanda; lascierò celebrar' & ammirar', a'posteri venerando

nerando con diuoto filentio, ciò che la penna non of a degnamente spiegare: baltandomi per hora il dire, ch'eglino so rapolli della generofa stirpe de'Conti Gui. di, fecondo campo d'allori trionfali: de' quali può liberamente affermarfiche fiano hereditarilla Religione, & il Valor guerriero: sico ne perantico fu credutala moderatione propria della famiglia de' Pisoni, la. prudenza de' Lelij, la Religione de' Metelli:ch'eglino fon discendenti di quegli innitti Heroi alleuati fra les battaglie, nutriti fra le vittorie, cresciuti fra gli applaufi, aunezzua scriuer coll'altrui fangue le lor prodezze, vsi a drizzar'alte memorie a loro nomi con le spoglie de' vinti, solitià fabricar di metallo rapito all'hosti nemiche sonore tro nbe alla Fama, ch'in. ogni lato spargono glorioso grido de'loro fatti egregij: costumati di hauer nelle loro imprese per foriere il ter rore, per guardia la vigilanza, per mastro di campo il configlio, per tesoriere la liberalità, per secretario il filentio, per machine la riputatione, per armatura il coraggio, per configliere l'honore, per compagna la marauiglia: Figli di quei Principi, che più confidati nella destra, che nella finistra mano, quante volte il bisogno cosi richiedette, faron' i primi a mettersi doue più stretta videro la zuffa, più pericolosa la mischia, più sanguinosa la battaglia, in seruitio della Sede Apostolica. E. come di Catone scrisse Lucano, fra gli horri. bili spettacoli di Marte cosernaron sempre l'animo, & il volto superiore alla varietà degli essiti, all'incostanza della forte, alla volubilità della Fortuna, Ma io , perchè temo d'offender la modestia di chi altrettanto è nimico d'ascoltar le sue lodi, quanto è amico di meritarle; qui mi taccio . 13 ani. 2



## CAPOII

(643)(643)

#### DEL SANTISSIMO VRBAN

L'AMICA STELLA.



OTTO l'allegoria di Stella fi comprende l'Emirantisimo Signor Cardinal Francesco Barberino, Protettore hoggi giorno di Rieti.Poichè à guita di Stella a'rifesi de'raggi Solari del gra d'Vrbano VIII, Sommo Pontefice suo Zio riccuendo in se chia

rissima luce, come le Stelle dal Sole; influisce nella nostra Città à sè commessa, con la sua pode sosa intercessione, benigni influssi di gratie : co quali l'ha honorata di vn tanto Heroe, com' è l'Eminencisimo Sig.
Cardinal di Bagno: scorgendosi in ciò l'amor paterno,
che il Sommo Pontesice porta alla Città, segnalandola d'un Capo tato per ogni rispetto sublime, e ciò mercè alla suscerta beneuolenza, che l'Eminentisimo
B 2 Fro-

Protettore le dimostra, guidandoci yn Pastore sempre rimirato con felice aspetto dal supremo Sole della. Chiesa, fauorito da benigni insusi della felicissima. Stella à lui prossima, sicuri auspici di fortunatissimi autuenimenti; tanto più, che prospeto, e perfettissimo augurio apportano tre Franceschi, il Patriarca S. Francesco Protettor di Rieti, dalla cui protettione si riconosce principalmente la gratia. Poiche col mezzo d'un altro Francesco Cardinal Barberino Protettor della sugran Religione, e della nostra Città, hà destinato il Signot Cardinal Gio:

Francesco di Bagno altrettanto suicerato della sena calcanto su della francesca to e della Francesca na Famiglia,





## CAPOIII



### NEL COR DITALIA.

### <u>ENENENEN</u>



O N v'ha dubbio alcuno, che Rieti no fi debba chiamare Cuor dell'Italia: ri. arouandofi, come nel corpo hamano il Guore, così Rieti in mezo di essa, flecondo insegnan Plinio con autorità di Varrone, Leandr' Alberto nella de-

ferittione dell'Italia, e nuouamente Merula, Cluuerio, con molti altri graui Scrittori, & Geografi tutti. Sebene non conuengon' vnitamente nel luogo preciso delle Reatine contrade: Perchè alcuni vogliono, che sia vn luogo chiamato da nostri Campo Pensile: altri, l'Apensino de' nostri Monti, detto in volgare Monte Vrolo, in latino Mons Gurgulus: altri, la propria Città di Rieti, oue nel centro è posta vna Colonnetta vicin' alla Chiesa di S. Ruso. Monsignor Mariano Vitrorio, Vescouo, e Patritio della stesa Città, huomo a' fuoi

noi tempi nelle antichità, & in varie lingue molto erudito, così afferma ne fuoi manuferitti, nel principio di quel sonetto.

Siede (ul Cor à Italiahonesta altiera Vu'antica Città, cui la gran Madre Di cutt'i Deis se Rea I alte, e leggadre Mura, ci'bor son di gente ampia, e ; cuera.

Molti però con Vergilio tengono, ch' il mezo d'Italia fia la Valle di Santo, da lui detta Anfant Vallet, vicino al Lago Velino, volgarmente le Marmora: poiche egli dice nel VII. dell'Encide.

BA bous Italia in mediofub montibus altic Amfancti Valles, & deafts hune frondibus atrum Veget viring, latus nemarus, mediog, fragofus, Dat fontum faxis, & toto vertice torrens.

Quiui dunque vedesi sotto alti, e scoscesi monti vna placidissima valle, circondata da tutt' i lati da foltissiino bosco: per la quale precipitandosi il sume Velino, fa rimbombar tutte quelle contrade, sentendosi il rumore, per dir così, fin al Cielo. Ben'è vero che Seruio, nell'interpretatione di questo testo del Poeta, dice esser il mezo d'Italia vicino à Venosa, oue sono gli Hirpini nelle parti di Campagna,e di Puglia per esser. quiui l'acque sussuree,e puzzolenti circondate da ombrosissime selue: sè ancora, che Donato vuole, il det. to luogo esser vicino à Canosa circa il Fiume Calore . Ma chi considererà le cose, che seguono ; sicuramente dirà, che questi due Scrittori all'ingrosso s'ingannino, riponendo detro luogo nella Puglia; imperochè in Puglia non si trouan'i Monti, e le Valli descritte da Vergilio: se però col Biondo non volessimo dire, esser quei luoghi Valli a paragone di tutt'i Monti d'Italia;

la qual farebbe espositione molto violenta: nè meno vi si veggono campi fertili, come sono quelli del Reatino territorio. E sebene secondi sono i campi di Puglia vicino a Venosa, e Canosa; non però sono di tanta fertilità, di quanta i campi Roscellani: poiche losteso Seruio spiegando quelle parole di Vergilio:

testifica, la for fertilità esser tanta, secondo Varro. ne, che, trattando vna cansa Celare Vopisco con i Cefori, affermò, che si trattaua de' campi ameni, di Rofcia detri da Cicerone Tempe in greco TEMHH, e dallo stelso Varrone Italia sune cioè la graffezza d'Italia:di tanta fertilità, che segata l'herba il giorno, tanto cresce la notte, che la mattina seguente ricuopre qualfiuoglia gra legno coforme à ciò che scriue Plinio nel'4, capo del libro 17, il quale per mostrar questa fertilita' deriuarfi anche ne gli animali, ardì di dire in vn altro luogo: In agro Reatino mula peperit. Ondè parmi, che Donato e Seruio prendan' errore, dando quel fentimento a Vergilio: poichè il Campo Reatino è l'Vimbilico d'Italia, com' affermano Licurgo, Cefare Vopisco Edilitio, rif. rito da M. Varrone, & altri sopra citati. Ma per qual fine recar l'autorità mentre la ragione chiaramete lo dimostra? Chi no vede, che, essedo l'Italia tra il Mare Adriatico, e Mediterraneo racchiufa; mentre Rieti tanto è distante dall'uno, quato dall'altro Mare, necessariamete nel mezo d'essa Italia è situata ?: Ne meno perta cere ciò dimostrano i Mori Apennini fott' i quali fi ritroua Rieti, poichè esfi fegano per me-20 l'Italia: che perciò ben disse il Pocta,

Est lour dell'animale secondo il I ilosofo, est primum viuens, Cuor dell'Italia è Rieti : essendo stata c'agl'Aborigini, anzi dallo stesso Saturno, primo Rè

de ll'Italia, prima d'ogn'altra fabricata.

Ma giachè sopra habbiamo fatto mentione delle Marmora; sarà bene spiegar la loro Etimologia. Sono dunque le marmora, come alcuni vogliono, così dette ab aquarum murmure, facendo nella caduta ranto strepito, che pare ,per così dire, che si squarcino,e si spetrino tutti quei monti conuicini . Quiui il siume Velino, com 'elegantemente scrisse M. Tulio, interciso Monte in Nar defluit · Quel Velino, dico, che essendo detto della Ninfa Velia, che iui foggiornaua, placidamente nascendo da due fontane, vna vicin'a Ciuita. Realc, e l'altra sopra Antrodoco Diocesi di Rietisse ne và serpendo con salutifere onde, tra sulfuree vene, per l'amene valli, e felici contrade di Rieti; separando la Città in due parti, si nauiga fin' alle dette Marmora: Produce la Trotta, e la Tinca, che non hanno altra. spina, che la grossa di mezo. L'acqua sua, come riferisce Plinio, è salutifera contro la Pietra, ò vero Calculo : di più indura le vnghie de giumenti, che in elsa guazzano. Soggiugne lo stesso Interprete della Natura, che, girtandosi nel Lago Velino qualsi uoglia materia, anche di legno; in brieue con nuoua metamorfost, si trasmuta in sasso. E certo, che questo miracolo di Natura non procede dall'acqua: perchè sarebbe Plinio contrario à se stesso, mentr'afferma, che dett'acqua è rimedio contro il Calculo : Ond : credo , che l'aluco, nel quale l'acqua corre, sia il genitore della Pie tra: la quale, aggiunto il grand'impeto, che fa rompendosi alle Marmora; con quella spuma vien'a produrre tal'effetto. Perciò disse lo stesso Plinio, in Agro Reatino petra crescit. Il che conferma Monsignor Mariano

riano Vittorio, nel suo IV. Capo de Antiquitatibus Reatis, ridicendo vn distico fatto da vn suo concittadino, one si dichiara l Etimologia delle Marmora.

Marmora marmoribus fossis fodiuntur, & inde Desiciunt nunquan marmora marmoribus.

Nè in vero questa è amplificatione hiperbolica: perchè, crescendo il sasso, bisogna à certi tempi co'l ferro aprir il vado, per lo quale fi fcarica il fiume nella foggetta Nera:altramente sommergerebbe i vicini paesi. Marco Curio Console fu il primo, che 273 anni auati alla venuta del nostro Redetore apri quella crescente motagna. Onde fu chiamara la Curiana, secodo che la curiola pëna del Signor Giacinto Gigli nella fua Chro nologia di Roma scriue : e come apertamente il Padre dell'Eloquenza, testimonio di vista, riferisce ad Atrico, \* nel Libro IV. Epistola XIV. poichè, essendo chiamato da' Reatini contro li Ternani, che ripugnauano perche non si dilatasse più la bocca al fiume velino; Reatini, dic'egli, me ad fua d TEMPE duxerunt, vt agerem caufam contra Interamnates apud Confule, & dece Legatos, audd lacus Velinus à M. Curio emissus , interciso monte in Nar defluit: ex quo est Villa siccata, sed bumida tamen modice Rosea, Vixi cu Axio, qui etiam me ad Septe Aquas duxit. Era Assio Barone Reatino ma, Senatore Romano posse deua nelle Rosie sudette vna delitiosissima Villa, al pari di quella di Lucullo: come anch'hoggi si può raccorre da'suoi vestigi, che vi si veggono, e chiamansi al presete tutte quelle vafte rouine, Grotte di San Nicoli . Era la grandezza di dugento giunte: e quiui passaua tutta l'estate, come faceuano molti nobilissimi Romani: del che sono chiari segni gli antichi marmi, che nelle noftre campagne si ritrouano. Dionigi Halicarnasseo apertaapertaméte dice nel primo libro delle Romane Storie, che fin al tépo fao la Nobiltà Romana nel campo Reatino habitaua, come i Coriolani, li Cotta, li Canneij, li Coccei, li Clodij, li Munij, gli Oppij, li Quartij, li Sereni, & altri infiniti, godeuano delle delitie di quelle amene Regioni. Anzi, come riferifee Columella, tentarono di conferuar' i Lupi marini ne' Reatini laghi p.r hauer compita commodità di Mare, fenza Mare, come fecero, spargendouene gran quantità. Lupoi, discome fecero, spargendouene gran quantità. Lupoi, di

c'egli, & Auratas feminarunt.

Ma, per ritornare donde siam dipartiti, cioè alle Marmora; diceuamo, che quasi ogni cer'anni, per l'abbondanza del fasso, che iui cresce, si chiudeua la boc-.ca: ond'e' stato necessario quasi ogni secolo riaprirla à forza di ferro. Sette bocche si son ritrouate tutte impietrite, dopo la Curiana fatte da' Reatini : come dalla penultima bocca si congiettura, aperta coll'autorità del Sommo Potefice Paolo III. per opera d'Antonio Sangallo in qui tempi famoso Architetto: anzi lo . stesso Papa, curioso di veder quella marauigliosa caduta, accompagnato da gran numero di Cardinali, Prelati, e Principi, in periona volle vederla: come ne' libri delle Riformationi di quell'anno si vede : che perciò da allhora, lasciato l'antico nome di Curiana Paulina chiamosfi. Di queste sette bocche apertamente parla Papirio, dicendo: Velinus fluvius Reatinum Agrum fesat, qui Paludem in fubluco à Romanis effectam ingreditur: binc septem meatibus fulfureas petit, quas Naris aquas vocant. Il che pare : che da Vergilio fulse accennato, quando dise ..

Sulfurea Naralbus aqua, fontesq; Velini.

Et vltimamente, per magistère del Cauallier Domenico menico Fontana, celebre Architetto, con autorità di Papa Clemente VIII. fu di nuouo riaperta la Cutiana, con grandisima spesa della Città, e de' conuicini Padroni: e quel gran Clemente, in tutto seguace de' pensieri di Paolo, volle imitarlo con andarui anch'egli di persona, quando viaggiò per la ricuperatione di Ferrara. Onde quell'ampia fattura, dimenticatassi de' suoi più antichi nomi di Curiana e Paolina, Clementina s'appella: che petciò ben cantò l'honor della Sabina. Stefonio:

Et nomen pertafa vetus, per Rofea Clemens,
Nunc Clemens, olim Curia dicta means.
Curia Clementis magno molimine Patris
Legitimo curfu ferre coacta pedem.
Mafancii colles, quas fiorea rura coronant,
Glandiferumgi premit lympha V elima folum.

E non senza giusta curiosità questi grandi Pastori si mossero a veder'il sudetto pre cipitante sume, ment' houseroa veder'il sudetto pre cipitante sume, ment' houseroa curiosamente sentito dal Cap. LXII. di Plinio, In LacuVelino nullo non die apparere arsus, cioè l'Iride, ò Arco baleno, che vogsiamo dire, il quale quotidianamente in'elso si vede, con non pocopiacere de'riguardanti; sper la moltitudine de'colori, che rassembra: conforme à quello ch'il Poeta cantò: Milla valoria varios aduris Sole colores.



### CAPOIV.

ক্ষক্ষক্ষক্ষক্ষক্ষ

A QVELL'ANTICA, E BELLA.



R E cosc(à mio parere) redon" vaga, e bella vna Città. La prima fi èil fito, nel qual è fa bricata co opportuni edificii: la seconda, la salubrità dell'aria, e l'abbondanza de'viueri: la terza, la moltitudine deglihabitanti, e le buone qualità: di essi.

Chi non vede, il posto di Rieti esser piaceuolissimo; sì per la vicinanza di Roma, Capo del Mondo, da cui nelle più vicine membra saluteuoli influssi deriuans: (onde perchè è più vicina, più habile si rende à partecipar le qualità del Capo) si, per essere stata sempre abbellita didue nobilissime vie, Salaria, e Nomentana, per la magnificenza, e per la commodità celebri, Ma fepiù:

píù da vicino vogliamo rimirar'il fuo fito; a prima vista nello scender da' sublimi Colli, n. Ila Via hoggi detta Romana, dal Mezodi, ouer Austro che vegliam die nel primo ingresso de'suoi consini à man destra corre il Fiume Turano, così nomato dal luogo della sua origine: picciolo in vero, e piaccuole di sua natura, se dal-l'acque del Cielo, che raccoglie, non venisse alle volte riempiro con qualche danno delle vicine Campagne, la quale però con abbondante pescagione di varie forti d'ottimi pesci ricomp nsa: come fa va'altro vicino riuo, che per la valle Riuana ne fiorre, da elso recando l'etimologia del nome, e produce vna sorte di sano, e gustossismo al Gobio pesce di grade stima. Del qual fece prima mentione Giouenale nella Satira XI.

Nec Mullumeupias, cum sittibs Gobio tantum In loculis. Poi Martiale nel libro XIII. dicendo : In Venetis sint lauta lecet conuinia terris;

Principium Coena Gobius effe folet .

Dalla sinistra s'inalzano per un breue tratto amene colline, le quali có serpolli, à altr'herbe odorifere, rendon più saporite le carni degli armenti, che dalla Puglia in esse a bello studio a pascolar si coducono. Dalle siorite radici scaturiscono bene speso gelati ruscelli, opportuno conforto de situbondi viandanti. Sourasta alla studia un tiuoto Ronitorio, à S. Maria Maddalena dedicato. Verso il Ponte di Turano apresi più vaga pompa di ben colta Campagna, tanto delitiosa: che da passaggi, ri è simata un continono giardino: possiache si vegono gli alberi congionti con le sire viti disposti in ordinanza, chiamata da Catone appresso Tullio sin qui runeum, ritenendo l'antico modo di propagar le viti.



Il suolo poi è da biade, e legumi, e da melloni, e guadi, & altri faluteuoli herbaggi distinto in modo; che parte nell'estate verdeggia, parte vagamente biondeg gia: fiche, mentre l'occhio di tal vista si pasce; alla porta del Borgo detta Romana s'arrina. Qui passato il ponte del folso, ch'il Borgo con vn ramo del Velino circonda, tutti questi contorni nel 1557.essendo Pontefice Paolo IV. furono buttati a terra, per render più forre Ricti, che in quel tempo temeua de' Regnicoli, e del Duca d'Alba. Tutto ciò fu fatto per configlio de'Signori Giulio Bufalino, e Bernardino Sauelli, come nelle Note del Vittorio in Cacellaria Priorale apparisce. Si veggono diuerse officine d'artisti da vna parte, dall'altra per lo più habitationi d'agricoltori, Racchiude in se il Borgo la Chiesa di S. Cecilia collegiata, vna nuoua Chiesa del 1634. da' fondamenti inalzata, e dedicata alla Regina de' Cieli fott'il titolo della Madonna del Soccorfo, e la Prepositura di S. Angelo: verfo la quale sono due porte. Vna di esse guida alla Badia di S. Saluatore, & a'suoi Castelli, a cui la Prepositura foggiace, & è al presente Commenda dell' Eminentissimo e Reuerendissimo Signor Cardinal Barberino, benchè 300, anni fa sia stata dominio e giurisdittione de' Reatini, com' apertamente apparisce dal proprio Statuto, al libro primo, capitolo L.XXXIX. L'altra porta códuce à S. Antonio del Monte, Chiefa e Conuento principale de' Padri Ri formati di S. Francesco, nobilitato & illustrato co' venerabili Corpi del Beato Rainaldo Reatino, del Beato Angelo da Monte Leone,e di molti altri Beati, come fi legge negli Annali de'Minori del P.Luca Vuaddingo to. 1. Anno M.CC. XLI, num. 14.fol, 602, Qui è vn' antica Libraria manuscritta

nuscritta, & vna ben prouista Spetieria, che perciò è rifugio di tutt i conuicini infermi della Fracescana Religione Ofseruante: e ornato di giardini, vaghi boschet ti, e di limpide fontane, ch'insieme spirano diuotione, e ricreatione.

Ma, ritornando alla Porta, detta di Ponte, per elser fabricata lopra'l Ponte del fiume Velino: lopra questa Portase cotraporta, s'inalza vna smisurata torre per sua difela, a dirittura per lunga strada, parte di pietre, e parte di mattoni lastricata, sostenuta da sodissimi Archi: insensibilmente s'ascende alla piazza, & al palazzo del Magistrato, Ma, auanti di salire, se passaro il Ponte volgerai alla destra; la via ti condurrà, dopo molte case di particolari , alla Chiesa di S.Francesco, de'Minori Conuentuali, di non picciola grandezza, e con la Croce alla Gothica fabricata, Questa per auanti si chiamò S. Croce, Hospitale in que rempi molto famofo: poi fu dedicata al Patriarca S. Francesco, come a viuo ritratto del Crocefiso, e da quei Reuerendi Padri l'anno passato ristorata del pauimento rialzato fuori del folito due canne, sostenuto da sodissima volta,per liberarla dall'inodationi del fiume Velino, ch'annualmente detta Chiefa dannificaua. Si veggon' in. essa molte Cappelle vagamente adorne: particolarmére quella della santissima Natiuità, della Concettione, di S. Antonio di Padoua, di S. Bernardino da Siena, del Sagro Cordone. Ma più d'ogn'altra cosa è riguardeuole il venerabil Corpo del Beato Thomasso Fiorentino, compagno già di S.Bernardino, mentre all'angelica interra vissero: Corpo veramente celeste, poiche dopo tanti secoli, quantunque dalle frequenti mondationi humertato intero tuttauia fi conferua. Gli anni passati, essendo paipata con vn dito la Pupilla dell'occhio del ianto deposito da Monsignor Petrucci, allhor' Arcinescono di Siena, non tolo fu ritrouata tenera;ma anche vi restò impressa la forma del dito, com'hoggi fi vede. Morì questo Sant'huomo in... Rieri, all'vicimod Ottobre, del 1447. è pella Parte 3. libro 2. capitolo 28.29. & 30. delle Croniche de Minori sì legge, che questo Seruo di Dio faceua tanti miracoli dopo morte; che impedina la Canonizatione di S.Bernardino da Siena. Che perciò mosso il Beato Gio: di Capistrano all'hora viuente andò al Sepolero del detto B. Thomasso, e lo pregò, che celsasse di far miracoli fin tanto, che si canonizasse S. Bernardino. Gran cosa? subito il Beato vbbidì, e fin tanto che non fu effettuata la Canonizatione di San Bernardino; non fece altro miracolo; ma dopo feguitò più che prima ad ottener delle gratie a'suoi diuoti . Non m'affaticherò a ridire le Sacre Reliquie, ch'in questa Chiesa si serbano, nè a descriuer l'ampiezza del vasto Conuento: bastando il dire, ch'è luogo per lo più riserbato, à far Capitoli Provinciali: non mi dilungo, per non trauiar troppo dal mio fine. Ma, riuolgendomi al Ponte, piegando alla sinistra, oltre gli edifici de particolari Gentil'huomini, e Cittadini, ritroueremo la. Chiefa di San Nicolò, Parochia, S. Lucia Monastero dell'Ordine di S.Chiara, di rara osseruanza: poco più in dentro la Chiesa della Madonna del Pianto, Confraternità asai nobile: e nello stesso tratto inispatiosa piazza la Chiefa della Venerabil Confraternità di San Pietro Martire, ricca, e numerola di Confrati. Chiamanfi tutte queste contrade con vn vocabolo le Valli. stando nella più bassa pendice della C ittà.

Ritornando poi da capo per la diritta strada di Ponte, che a dirittura conduce al Palazzo, è dal destro e sinistro lato d'antiche, e moderne fabriche fornita : le quali, essendo in gran numero; per fuggir'il tedio, volentieri tralascio. Quini si vede l'antica. Chiefa Paro chiale di San Pietro Apostolo: poi seguono molti edificij, che per lo più aprono di forto botteghe di commodissimi Artisti, e ricchi Mercatanti. Dopo lunga via, arriuafi nella Piazza, nel cui mezo (ch'è di propotionata grandezza) scorgesi vn'antica Colonna, vicin'alla quale in questi vicim'anni, per opera de' Cittadini sorge vn limpido sonte; che indi in varie case per vio degli habitanti si dirama. S'erge con egual magnificenza, e vaghezza: il Palazzo, parte da Monfignor'lllustrisimo Gouernatore, parte dall'Illustrissimo Confaloniere , e Magistrato habitato. Il sito vince di vaghezza se stesso, poichè è posto nel più alto della Città tutto isolato: onde gode liberamente de quattro venti a piacere degli habitatori : domina non solo la Città : ma anche la Campagna, particolarmente verso Lenante, e Tramontana : opera in vero degna della prouida antichità , poiche vince l'vtile il diletto . Nella Piazza verfo Ponente è fituata la Chiefa Parochiale di S. Giouãni Euangelista, Collegiata, di Semplici Canonicati col suo Arciprete, per l'antica diuotione, veneranda. Seguono due riguardeuoli spalliere di ben'intese fabriche, dopo le quali apresi vna nuova Piazza proportionata all'Augusto Tempio, ch'il Gloriosissimo San Profdocimo discepolo di S. Pietro, riconosce per fondatore: il qual prima del 1109 nel Poteficato di Pasquale II. fu quasi da fondamenti ( 20 mg.



ristorato da Monsignor Benincasa, Vescouo all'hora di detta Chiesa, come costa nelle Note del Vittorio, più volte da mè citate; e poi l'anno 1225, nel tempo di Honorio III. ristorato, & in honor dell'Onnipotente Iddio, e della Gloriosa sempre Vergine Maria dallo stesso Pontesice riconsacrato, alli 11, di Settembre, co l'assisteza dimolti Sig. Cadinali, e Prelati: come per publica memoria nell' Archivio de Canonici apparice.

Questa è l'antica Cathedrale di Rieri, da Santisimi Vescoui illustrata, ampliata da' Zelantisimi Cardinali: de' quali Sacri Pastori parmi questo luogo opportuno di farne con quella Chronologia posibile ordinatame

te breue, e pia ricordanza.

Il primo (come già disi) che questa Chiesa fondasse, per traditione antica, dal Calendario Reatino, dalle Pitture, e da vna Medaglia col Santo scolpira, dal Signor Lorenzo Cicchino diuotamente seruata, si proua benissimo essere stato S. Prosdocimo, poi fatto Vescouo di Padoua.

Del CCC.LXX. come dal Mattirologio Romano à 13, di Marzo fi vede ; fu San Probo Reatino. Il sommario della fua miracolofa vita, e morte San Gregorio el lib. 4, cap. 12. de' fuoi Dialoghi breumente racconta; e nuouamente Gio: Seuerano nel libro intitolato. Pretiofa mortei inforum. lett. P. fol. 454,

Del 494. gouernò la medesima Chiesa, sorto Ge-Iasio primo, Probiano Cardinale del ritolo di S. Euse-

bio, come dal Gratiano si raccoglie . n va - , osta t

Del 302, la flessa Cura Pastorale hebbe Monfignor Orso, com'apparisce dal tomo 2, de Conc. parte prima sol, 322 lit. E. Et io credo, che questo Prelato sucse della medesima famiglia, la qual era Padrona del Poggio Perugino, Caffello comprato dalla nostra. Città l'anno M.CCC.XIV. come all'vitimo Capo più diffusamente si tornerà à trattarne.

Del DL. in circa trouo, che Prelato di quella Cathedrale fusse Albino, del quale San Gregorio sa certa sede nel lib. 1. de'Dialoghi cap. 4. vers. Opus, Petre. con queste precise parole Reuerendissimus vir Abinus,

Reating Antifier Ecclefia, con quel che fiegue .
Del 600. ne' tempi del medefimo S. Gregorio Magno, fu Vescouo di questa Città Probino, Catdinale del titolo di S. Ciriaco, secondo che il Gratiano, e il Ciaccone attestano.

Del 642. reggeua il gregge Rearino Gaudiolo, così appellato nel tom, 2. de Conc. part, 2, fol. 215.

E del 853. il Cardinal Baronio nel tom. 10. fol. 102. littera D. col 2. pone Vescouo di Rieti Colono, così anche chiamato da Leone Papa IV. in vna lettera scritta à Lothario, e Lodouico Augusti, che in cotal guisa si legge nel Gratiano. dist. 63. c. Reatina Leo Papa IV. Lothario, & Ludousco Augustis.

Resina Esclesia, qua pertot temporum spatia passoralibus curis desistata consistis; aignam ss. retracho Amplia tadinis vessar subteneura, ae gubernationus regumine protegatur. Pnde, saluationis alloquio pramisso vestram manuctudinem deprecamur, quatemus Colono bumili Diacono sandum Esclesiam ad regendum scneedere dignemuni: vt, vestra licentia accepta, ibidem Deo adiuuante consecure va eamus Episopum. Sin autem in pradista Esclesia no sucvitis, vt prassicatur Episopus; Tusculanam keclesiam, qua riduata existit, ilis vestra Serenitas dignesur conce. 3. Firoque Imperio grates paragere valent.

E lo Relso Gratiano nel prossimo seguente Cap. (Nobis Dominus Imperator) riferisce y ch'il medesimo Papa scrisse alla Contessa Rita, così.

Nobir D. In preasor; & Imperatrix per suas Episolas dixerurs, or Colonum in Reatina Ecclesia 'quae Passori Offisio per longa iam tempora destituta videbatur'; Episcopum saccre deberemus: ititu, & secimus.

Non è dunque da prendersi marauiglia, se da vn Pre-Jato all'altro si vede tanta distanza, mercè à quell'infortunio de' tempi, quando questa pouera Città, anzi l'Italia tutta, era da' Tiranni si mille gusse trauagliata: che perciò il sudetto S. Pontesse si muone à pietà, con raccomandar la cura di detta Chiesa all'Imperatore...

Del 1109 n'hebbe la cura Pastorale Montignor Benincasa: e su quello, che dianzi dissi, dal Vittorio rammemorato, come Ristoratore della Chiesa Cathedrale.

Del 1156, nel Ponteficato d'Adriano IV. trouo, che con zelo Paftorale hebbe la ftes a cura vn Religioso Prelato, Dodone appellato in certi Matmi posti in Môte. Leone (Trebula anticamente chiamata) luogo infigne nella Sabina, e Diocest di Rieti. Questi Marmi nella Chiesa di S. Vittoria, si conservano, & hanno leisi feritioni seguenti.

EGO, DODO REATINÆ ECCLESIÆ EPISCOPVS DEDICAVI ECCLESIAM S. VICTORIÆ VIRGINIS, CVM TRIBUS EPISCOPOIS, VIDELICET ANSELMO FVLGINATENSI EPISCOPO, ET BERARDO FVRQUENEN EPISCOPO, ET BEN: MARSIO EPISCOPO, IN OC TAVA DEDICATIONIS S'ANCTI MICH LELIS ARCHANGELI.

Vn'al-

Vn'altra è posta nell'Altar Maggiore della medesima Chiefa, & è la seguente.

EGO DODO, REATINÆ ECCLESIÆ HVMILIS EP(. : SCOPVS, CONSECRAVI HOG ALTARE AD-HO. NOREM B.MARIÆ VIRGINIS, ET S.NICOLAI, ET S.CHRISTOPHORI, ET S.LEONARDI, ET S.BEASII: IN QVO RECONDIDI RELIQVIAS SS.SEBASTIANIDE ET FABIANI, S.PAVLINI, PROTI, HYACINTHI, PRIMI, FELICIANI, LAVRENTII, ANNOD. M.C.LVI. IND, IV. KÅL. IVN. TEMP. ADRIANI IV. P.P.

Del 1179. come dall'Archiuio della Cathedral apparisce, reggena la medesima Chiesa Odone: del quale nelle sue Note il Vittorio asserisce, consacrasse la Chiesa dell'Abbatia de' SS. Quirico, e Giulitta vicin' ad Antrodòco, alli 10. di Settembre dello stesso Anno.

Del 1185, nel Ponteficato di Lucio III. Sommo Pontefice, gouernaua il Vescouo Benedetto, à punto quando in Rieti fu contratto il Matrimo-nio tra Henrico figlio di Eederico Imperadore, e Costanza figlia di Ruggiero Re della Sicilia: vedendosi fin'ad hoggi in vn Marmo vicin' alla porta maggiore del Vescouado la memoria seguente.

ANNO DOMINI M.C.LXXXV.INDIGT, III.
MENSE AVGVSTI, DIE XXVIII. TEMPORIBVS LV.
CII PAPE III. FEDERICI ROMANORVM IMPERATORIS. ET BENEDICTI REATINÆ SEDIS EPISCOPI. ET CONRADI DVCIS SPOLETI, REX HEN
RICVS FILIVS EIVSDEM IMPERATORIS RECEPIT
REATE REGINAM CONSTANTIAM FILIAM RO
GERII REGIS SICVLI IN VXOREM PER LEGATOS
SVOS CVM MAXIMA MVLTITVDINE PRINCIPVM, ET BARONVM.

Del 1196. era Vescouo Adinosto: e ciò non solo si mostra dall'Archiuio, ma anche dal Baronio, tomo

12. fol 892. lit. A. anno 1 196.

Del 1 198. in circa il Cardinal Veolino de' Conti, Diacono Cardinal di Sant Eustachio, honorò questa Chiefa(come costa nell'Archivio, & anche nel capo 18 de' Fioretti di S, Francesco) Sì per la porpora, si anche perchè era Nipote di quel S. Pastore Innocenzo III. e di vita tanto essemplare; che ad vnguem osseruaua la Regola del P.S. Francesco, il quale all'hora si ritrouaua in Rieti: come nota il Ciaccone, e diffulamente scriue il Vuaddingo, soggiugnendo, che del 1217, consacrò il luogo del P. San Francesco, detto la Madonna della Foresta.

Del 1251. era Vescouo Thomasso pijssimo Prelato: e di ciò fa sede una lapida posta nel gran Campanil della Cathedrale, che nel suo tempo si vede essere

frato fabricato.

Del 1260, successe nel Vescouado Gorifredo; come nota Gio: Luigi Lelio nell'Historia di Monreale, al 35. dal quale si soggiugne, che per la morte di detto Prelato, di 14. Canonici di quel Capitolo sette elessero Giacomo detro Sarracino, e fei Fra Benuenuto dell'Ordine di S. Francesco: la qual cosa diede principio di gran controuersia tra questi eletti. Fer lo che Grego. rio X. commise questo negotio al Cardinal Anchero Pantaleo del titolo di S. Prafsede, Nipote d'Vrbano IV. dopo lunga contesa: & assonto al Pontizcato Nicolò III. di Casa Orsina, bauendo Giacomo rinontiato alle sue ragioni, dal detto Sommo Fontefice (ributtati li fondamenti di Benuenuto, come ballottato dalla minor parte) fù eletto, e mandato à detta (hiela Reatina. Dei

Del 1278. fu Pietro, prima Vescouo di Sora: questo Prelato si di tanto valore; che lo stesso Pontefice lo mandò Nuntio Apostòlico con maneggi importantisimi al Rè Alsonso di Castiglia, e di Lione il Sanio,
e del 1281. lo depurò Collettore delle decime di Sicilia, con ordinargli espressamente, che procaeciase
tutte le limosine possibili, per sussidio di Terra Santa.
Tutto ciò, fondatamente discorrendo, racconta il
Lelij-

Del 1283, fotto Martino IV, soprastette à questa Carhedrale il Vescouo Pietro. E di ciò si reca à badranza fede da vn Marmo posto nella facciata del Vescouado: dal qual'apertamente si caua essere stato rissorate del Palazzo Episcopale, che dalle rouine del Vicino Ansitheatro di Vespasiano su vagamente compito. Le parole sono queste.

IN NO MINE DOMINI AMEN ANNO DOMINI M.CC.LXXXIII EX QVO PRÆFVERAT MARTINVS QVARTVS IN VRBE

AC ORBIS TVR BÆ TERTIVS ANNYS BRAT:
PRÆSVLIS INCOEPIVM FVII CVM TEMPORE PETRI
CRESCAT IN FFECTIVM FACTOR ADOPTO METRI.
CONSILIO SANI SVILLIELMI FORDYS INITVR
IVSSV PISANI SIC OPVS INCIPITVR.
ANDRAS OPER IPRAFFECTYS, MENTE PERITYS.
HOC STVDIOF FIERT FECTI, EF ARTE CITYS.

Del 1292, trouo in vna iscrittione nella Campana Maggiore del Domo, che resideua in questa Chiesa Andrea Prelato di Santi costumi, del quale si legge.

Virtutem largire Deus, cum Virgine miram Vrbem Reatinan, Pater Andreas cathedrabat, Qui decus Ecclesia simul, & virtutis amabet.

Del 1293, dall'Archiuio si caua essere stato vn.

Pastor Reatino Monsignor Berardo.

Del 12,98. dal Ciaccone aperramente si mostra, reg gesse la Chiesa di Rieti. Theodorico Ranieri Oruetano, il quale in quest' anno medessimo su fatto Cardinale in Rieti da Bonisario VIII. alli 4. di Decembre, col Titolo di Santa Croce in Gierusalemme, Questo Prelato si mostrò persona di gran maneggi: atteso che da Martino IV, su mandato Collectore in Germania., e da Bonisatio, oltr'alla porpora, su honorato del Camerlengato, e della Legatione nella Prounicia del Partimonio: talmente, che il Ciaccone di lui parlando conchiude: tranquiste, Promiciam, & integré resit.

Del 1306. Successe à questo Cardinale Giouanni, il cui cognome (si come degli altri sudetti) in memoria. nessuna ho potuto ritrouare.

Del 1318, per morte dell'altro Giouanni, imperitò la medefina Chiefa Giouanni Muto de Pappazure, Gentil huomo Romano, Canonico Lateranenfe, prima Vefcouo d'Imola, come benissimo si proua da va Epitasio del Sepoloro, oue sono le sue ossa racchiuse, nella Basilica Lateranense, di questo teno

IOANNIMYTO DEPAPAZVRRIS NICOLAI F. LATERANENSIS SACROSANCTAE BASILICAE CANONICO IMOLENSI, AC REATINO EPISCOPO SACELLI B. CONSTANTIAE ERECTI LVCEMBRY TVSCYLANO FVNDO. VT SACRVM IN EO QVOTIDIE QVOTANNIS VERO DVO ANNIVERSARIA

FIERENT DOTATI A CLEMENTE PAPA VIII. CANONICIS CHORI STRVENDI CAVSA DIRVTI EGREGIO FVNDATORI

ANNO 1336. VITA FVNCTO

CVRTIVS MYTYS DEPAPAZVRRIS EIVSDEM BASILICAE CANONICVS, REI GESTAE IMMORTALITATI CONSVLENS, ANTI-QVVM ILLIVS MONVMENTVM HVCE DIRVTO LOCO DEDVCTVM IN HOC VE-TERIS SACELLI INGRESSV GENTILI SVO POSVIT. A. M. DC. VII.

Del 1344. era Pastore Raimondo. Così da alcune antiche scritture, nell'Archivio serbate, si vede.

Del 1348. Il Vescouo Biagio reggeua la medesima. Chiefa. E ciò fi conferma dallo Statuto Reatino lib. 3 fol. 55. doue si stabiliscono certi accordi trà il Clero, e la Città in materie Iurisditionali del 1353.

Nel 1371. in circa, fiorì in questa Chiesa Pietro Tartaro Reatino, Cardinal di S. Chiesa creato da Gregorio X I. e per le cause dal Ciaccone accennate su priuaprinato della Porpora da Vrbano VI. del 1385. madel 1389 lo reflitui in integrum Bonifatio IX.E quantunque il Ciaccone non dica affermatinamente, quefto Prelato escret stato Reaxino; con tutto ciò Tomafo Valsinguamio dallo stesso citato, & il Catalogo di Monte Cassino par che in niun modo lo controuerano.

Del 1388. per effere stato priuato il Cardinal Tartari delle degnità Ecclesiastiche, su conserito quessio Vescouado a Bartholomeo Mezzauacca Nobile Bolognese, Auditor di Ruota, e poi Cardinale del titolo di S. Marcello: del qual'attesa il Ciaccone ch'egli era ad maxima quaque negocia pertrassanda promptus: il qual poi si trouo nelle stess' infelicità, e felicità del Cardinal Tartari: come pienamente nota il Ciaccone me medessimo.

Del 1397. fu Lucio Alfano Gentilhuomo di Rietic che per essere stato in vn luogo della sua Diocesi da' nimici de proprij parenti inauuedutamente veciso;

Dell'istes'anno 1397. entrò in suo luogo Lodo-

Del 1447. vn'altro chiamato Matthia.

Del 1457. Angelo Esculano .

Del 1457. era Vescouo Angelo Capranica Romano, e nello stesso Vescouado l'anno 1460. Pio II. lo dichiarò Cardinale del Titolo di S. Croce in Gierufalemme per li cui meriti, & innocenza di vita, quel S. Pontesce Pio l'adoperò ne più importanti interessi della Chiesa. E per non dissondermi più oltre; dirò in breue il molto, che contengono quelle poche parole recate dal Ciaccone. Legatus suit Bononia, & totius Italia: in rebus religionis ad Principes Italios suit servedante.

Angelus, nomine, moribus, atque dollrina: magna memoria, maximè in Theologia, non folum testimonio Pij II. sed totius Vrbis Roma. Et il Vittorelli aggiugne: Solers in passorati credita Ecclesia cura, annis pluribus conciones ad populum babuis Angelus. Ancora si veggono nella Cathedrale sacre memorie della sua religione il Portico, tanto del Vescouado, quanto della Chiesa, con la Cappella di S.Catherina da lui sabricati.

Del 1473. lo stesso Vescouado su conserito a Monfig. Domenico il cui cognome nell' Epitasso del suo sepolero non vi si vede, ma solo si congettura essere suto Prelato di grand'auttorità, e peritta, tanto nellelettere, quanto nelle armi, molti però dicono susse di
casa Carnassalio, e come familiare di casa Capranica
pigliasse l'impresa gentilitia di quella casa, e molti asferiscono susse proprio de Capranici: la memoria di
questo Prelato e stata ritrouata a piè della sua effigie
in vna muraglia vicino la Cappella del Santissimo Sa,
cramento, che con l'occasione di quella fabrica essata cancellata, e diceua così.

Cernite sum Pictus Miser hac Imagine Prasul

Dominicus, Pepuli fama, falusq, mei. Te primum rexi stabili Themone Rheate, Mox, & Cafena mania lance pari.

Hungaria Regem pressitibi Roma latrantem; Me Duce persensit gens Perusina iugum.

Ad Cesenates tandem propè sata remissus, Factus en Claudi languidus V rbe diem.

D. O. M.

DOMINICO EPISCOPO RHEATINO. E 2 B.M.V.

## VINCENTIVS NEPOS CANONICVS RHEA-

E di questo altroue si legge, Dominico propria vir

sute Episcopo Rheatino .

Del 1493. trouo prouisto di questa Cathedrale-Gio. Colonna, Cardinale Diacono del Titolo di S.Maria in Aquiro creatura di Sisto IV. e dopò essere stato volontariamemente ritirato, per la poca considenza, che con esso li tenena Alessandro VI. morì alli 16. di Settembre 1508. Che questo Cardinale sia stato Vescouo di Rieti, lo raccolgo da una lettera dal medesimo scritta alli Canonici, di questo tenore, custodita dal Sig. Lorenzo Cecchino. Venerabilibus Virisia, Dominis Canonicis Ecclesia Reatina, nobis Carissimis.

# Cardinalis ) de Columna

Venerabiles Viri, nobis carifsimi, falut. Inteso quanto per li vostri Oratori ci è stato esposto della nuoua deputatione, che bauete fatta con eleggere due Beneficiasi Camerlenghi, & wn Canonico Depositario, la quale cos anon volemo omninò vada innanti, perche non volemo, che tali consuetudini, quali per lo passato non surno mai in questo Capitolo, che al presente meno sinnouto. E così bauemo feritto al nostro Vicario, che tale cosa non babbia esfetto l'hauemo ben scritto, che veda de rascione tutte le disferentie, che sono fra li Canonici, & li Benesiciati, e che administri giustitia generale; alla quale ve esortamo vogitate

restare patienti, & attendere al ben viuere, & culto Disino. V nde positamo de voi sempre assettare bone relationi, e così vesortamo vogitate sare. Nec alia, benè valete Roma 18. lunji 1507. Questa e propria mano del Cardinale. Etiam vos, etiam cum vestris Beneficiatis, & Clero debeasti pacifice, & wnite, possposso doo, & maleuolentia, semper cum charitate, & bonitate, cum quibus cultum distinum incessanter vobis commendo.

Loco \* Sigilli.

#### Io. Card. de Columna ?

Del 1509. il Sansouino nel libro delle famiglio Illustri d'Italia, parlando della Casa Colonna al foglio 93. vi numera Monsig. Fabio figlio di Ottauiano Colonna.

Del 1511. fin dal Pontificato di Giulio II. fi troua Vescouo di Rieti Pompeo Colonna, conforme legge il Guicciardino al lib. 10. & il Ciaccone nella vita di Giulio littera B. che poi del 1517. su promesso al Cardinalato da Leone X. e doppo hauer tenuta quella Chiesa sin'ali'anno 1532. & resegnato il Vescouado a Monsig. Mariò Aligeri, morì del mese d'Agosto nell'istess' anno in Napoli.

Del 1532. in circa, il detto Monsig. Mario Aligero Reatino, ottenne per risegna questo Vescouado dal Cardinal Colonna come diceuo, e su Prelato di tanta esperienza e valore, e suo si modo amato dal Cardinal Colonna, che volle dargli il proprio cognome della Casa, che basterammi (senza seruirmi d'altro elogio) riportate alla distesa quanto à caratteri 38 indelebil foorgefi foolpito nel fuo marmoreo fepolcro drento alla fua Cappella posta nella Chiesa Catedrale, & in questo modo si legge.

D. O. M.

ARIO ALIGERO DE COLVMNA, RELIGIONE INTEGRITATE, PRVDENTIA, ET POMPEII COLVMNAE CARDINALIS VICECANCELLARII LIBERALITATE EPISCOPO REATINO, QVI SVMMAM NOMINIS CELEBRITATEM IN REGENDIS, ANCONA, PICENO, BONONIA, PLACEN. TIA, PERVSIAQ SVB PAVLO III. PONTIFICE MAXIMO AVCTAM LEGATIONEM IN HISPANIAM AD CAROLVM V. IMPERATOREM PRO CONCILIANDA INTER CHRISTIANOS PACE ILLVSTRAVIT.

PABRITIVS REAT. ARCHIDIAC. IVR. CONS.
FRATRI DE SE OPTIME MERITO POSVIT.
VIXIT ANNOS 63. MEMSES 3. DIES 20.
OBIIT PRIDIE NONAS OCTOBRIS 1555.

Del 1559. fù Monfignor Gio: Battifta Ofio Romano: e come tale, effer interuenuto nel Concilio di Trento, nel to. de' Concilii fi vede. Morì in Spoleti, mentre da Trento al Vescouado se ne ritornaua, del 1562. alli 12. di Nouembre.

Del 1563. Pio IV. prouide di questa Chiesa il Cardinal M. Antonio Amulio, Nobile Venetiano, Prete del Titolo di S.Marcello;Huomo di gran senno, & eloquenza,che però il Ciaccone gli dà quell'Elogio.

Vir sapiens pariter, atque eloquens. Viue ancora il secreto suoco della inestinguibil pietà di sì gran Prelato fra le dinote mura del Seminario Reatino da lui con santi istituti sondato, & ordinato, primo di ogn'altro, in essecutione del sudetto Sacrosanto Concilio di

Trento, al qual'anch'esso interuenne.

Del 1570. subito morto Amulio, gli fu dato per successore Monsig. Mariano Vittorio Reatino, molto eminente in ogni scienza, ne fanno sede l'opere di S. Girolamo da lui dottamente commentate, & il libro de Sacramento Confessionis, & antiquis pœnitentijs, contro gli Heretici, con tanto zelo e spirito Cattolico, scritto ad intuito del Cardinal Morone, per lo quale come Teologo interuenne nel S. Concilio di Trento, e da quei Padri fu fopra modo stimato. E se l'incominciato corfo non gli era interrotto dall'inuidiosa morte; nel 1572, non solo haurebbe recato più honore alla Patria, con auanzarsi maggiormente ne'gradi Ecclesiastici ; ma insieme la Christianità tutta n'haurebbe hauuto più vtile : hauendo egli difegno di dar in luce diuerse altr'opere contro tali nimici della Chiesa Romana. Ma per dar alquanto più pieno saggio della sua vita essemplare; non voglio tralasciar'in questo luogo vn distico nella facciata della sua casa paterna scolpito. & è questo.

Romulido, Graio, Assyrio, Solymoq, Sacrisque

Floruit eloquis , ac probitate nitens .

Del 1572. Monfig. Alfonso Binarini fu consacrato Vescouo di questa Chiesa, dal quale su gouernata con tranquillità, e pace indicibile.

Del 1576. in circa Gregorio XIII. promoffe al medefimo Vefcouado Monfig. Coftanzo Bargelino Nobilç BoloBolognese, e suo parente dell'Ordine di S. Francesco, e Gouernator di Roma: come in fine delle memorie del Vittorio registrato si legge .

Del 1585. Giulio Cesare Segni, Nobile Bolognese. dopo essere stato Senator di Roma, dall'istesso Gregorio fu eletto Vescouo di Rieti : e'l cui saggio Go-

uerno ancora non fi cessa di predicare.

Del 1602. fino al 1604. tenne il medefimo Vescouado Monfig. Defiderio Gio: de Comitibus da Norcia, il quale, se non gli sopraueniua vna morte così presta, per essergli all'improuiso aperta vna vena del petto, assai zelante sposo della sua Chiesa si sarebbedimostrato .

Del 1604. da Clemente VIII. riceuette questa Chiefa Reatina Monfig. Gaspar Pasquale della Terra di Monte Reale in Abruzzo, Diocese di Rieti, Teologo infigne dell'Ordine de'minori Conuentuali di S.Francesco: che per le sue virrù, prima da Sisto V. ottene il Vescouado di Ruuo in Calabria. E senza ch'io più mi dilunghi in moltiplicar parole; basterammi per hora celebrar la sua memoria con questo Epitafio, che fi legge nella Cathedrale di Rieti, dou'egli è sepolto.

ASPARI PASOVALI DE MONTE REG. T ORDIN, MINOR, CONVENT, THEOLOGO INSIGNI EPISCOPO PRIMVM RVBEN. A SIX-TO V. MOX REATING A CLEMENTE VIII. VIRO PIO AC VITAE-INTEGERRIMO.

POST MVLTA RELIGIOSE GESTA, MAXI-IN PAVPERES, PRAESVLATVS SVI AN. XXIII. AETAT. LXXV. VITA FVNCTO IDIBUS IUN. 1612. HERCULES PASQUALIS, CANONIC. REATIN. FRANCISCUS NE-POS, GASPAR PRONEPOS FRATRI, ET PA. TRYO OPTIMO MESTISS.

P P.

Del x612. per morte del Pafquale, la fanta memoria di Paolo V. prouide di questa Chiesa Pietro
Paolo Crescentio Romano, Prete Cardinale (allora)
del Titolo de'SS. Nereo & Achilleo, creato dall'istes,
so Pontesice alli 17. d'Agosto 1611. Il quale tenne
la cura Pastorale di questa Città tutto il Pontificato
di Paolo: ma da Gregorio X V. di felice memoria,
rassferito alla Chiesa d'Orniero, dou'ancor'hoggi gouerna quella Diocese, con sodisfattione, e frutto spirituale di tutti que Popoli: secondo che il Sig. Cerronio Cerronii Gentilhuomo di Rieti, suo Vicario, &
altri moltisimi concordemente lo predicano.

Del 1621. Gregorio XV. hauendo (come difsi) trasferito da Rieti ad Oruieto l'Eminentifsimo Sig. Cardinal Crefcentio, e volendo proueder della Chiefa di Tiuoli il-Sig. Cardinal Bartholomeo Cefo, dal qual era fommamente defiderata; perciò Gio:Battifta Tofco da Reggio in Lombardia, Nipote del Cardinal Tofco, fu da Tiuoli dou era Vefcouo, trasferito alla Chiefa di Rieti: doue dopò efferviffuto anni 12. vi morì, e vi fu sepolto alli 12. di Decembre 1633.

Del 1633, il presente Sommo Pontesice Vrbano VIII diede questa Chiesa à Gregorio Nari Romano, Cardinale del Titolo de'SS. Quirico, e Giulica da S. Santità creato nel mese di Decembre, del 1629, Il quale, mentre si mostraua inseruorato di Santo zelo, tanto verso il suo poposo, quanto verso le Chiese , e li Monasteri, & in particolare verso la Cathedrale, hauendo pensiero di rinouar'ò ristorar le fabriche loro; da questa vita parimente passò in Rieti, alli 7, d'Agosto 1634, con inconsolabil dolore de Cittadini, il cui corpo, dopo vn'anno fu riportato in Roma, per ripolar nella Cappella della sua famiglia nella Chiesa di S. Maria sopra la Minerua.

Immitator delle sante vestigie di questi gran soggetti habbiamo di presente in Rieti (per prouideza del Santissino Pontesice Vibano VIII.) alla custodia vniuersale di tutte quell'Anime l'Eminentissimo e Reuerendissimo Sig. Gio:Francesco Cardinal de Conti Guidi di Bagno, Prete del Titolo di S. Alessio Pastore così vigilante e zeloso della salute dell'anime de Popoli a lui comesse, quatto è vigilante, e zeloso per la sua propria salute, del vero culto di Dio, il quale con la varia dottrina, prouidenza, & altre Heroiche sue virtù, nel bel principio ha dato si chiaro saggio, che pienamente ricompensa la perdita de predecessori. Onde a ragion si dice co'i Poeta

Aureus

E se a chi legge parrà troppo scarsa questa succinta cronologia; tanto per il poco numero de Vescoui rispetto alla qui mirià del tempo da che cominciorono; quanto per la poca cognitione della maggior parte di loro circa alla Prosapia, e qualità di essi; deue però ciascheduno rendersi capace; Perche essendo questa Chiesa ( come altroue dissi) stata senza Pastore secoli intieri, si auanti il Pontificato di Leone I V. come egli lasciollo scritto. Ecelsia Reatina, qua per sos temporum spatia Passoralibus curis destituta confissio come anche

anche prima di Gregorio X. attestandolo Gio: Luigi Lelio nell'Istoria di Morreale, fol. 35. In questa particolarità paremi potere esser legitimamente scusato; Et il non hauer potuto dilucidare la vera cognitione di molti Prelati,ma solamente il nome; questo e proceduto per la perdita di vn libro capitulare; doue erano registrati tutti i Vescoui di questa Chiesa, che per cio me bilognato con molto mio trauaglio riuolger tutti i Concilij, e cercar molte memorie, che nella Città si ritropano.

Ma tempo e, che torniamo à descriuer la Chiesa: nel fin dell' Ateio di essa scorgesi il Tempio del Gloriolo Procursore col sonte Battesmale in mezzo, e col fuperbo Campanile fabricato di Pietre riquadrate con cinque grandissime Campane, che col lor suono rendon'affai foaue harmonia - La Chiefa tutta è distinta in tre naui, con la sua Croce,e Cuppola sopra l'Altar maggiore: il quale, da vn' altra Cuppola minore di marmo da quattro Colonne fostenuta è vagamente abbellita. Sotto conserva il pretiosissimo thesoro del Corpo di S.Barbara Vergine e Martire, antica Protettrice di Rieti. Questo vergineo deposito, essendo in essa ne'tempi andari miracolosamete portato, com'attestano gli atti di detta Chiesa; fu dal gran Pontefice Honorio III. fotto il predetto Altare ornatamente riposto, insieme, con li Corpi di S. Giuliana Vergin'e Martire Sorella sua di latte, e di S. Probo, antico Vescouo di Rieti, con vna parte del Corpo di S. Dionigi padre di S. Pancratio Martire, parte del Corpo di S. Cornelio, & vn braccio di S. Vittorino fratello di S. Seuerino Martire: Essendoui per prima riposte le reliquie de Santi Hermete, Giacinto, e Massimo Martiri (con

auto-

44

autornà di S. Gregorio Papa, come vedesi nella Lettera 12. del Regidro, ) & altre collocate fopra la volta deila Grotta, ch'è fotto la Croce della detta-Chiefa, al pretente dedicata alle Sacre Stimmate del Serafico Padre S. Francesco, con vna Confraternirà, che fotto lo Stendardo di quelle Celefti Piaghe diuotamente milita . Quì, mentre regnaua l' Idolatria, fu il Tempio di Priapo; Non lascierò di annouerar'alcune altre Reliquie delle molte ch'a vista di tutti. ne'Reliquiari d'Argento si conservano: tra le quali è vn braccio di S. Andrea Apostolo, che con perpetuo miracolo fa gomma: La telta di S. Balduino Reatino, Abbate del Monasterio di S. Pastore, il cui Corpo nella medefima Chiefa fi conferua: vn Cappuccio di S. Francesco d'Assisi: e parte de' Corpi di S. Eleuthe rio, & Antia Martiri : Sarebbe vn perdersi come in labirinto, s'io volessi descriuere l'ampiezza, e vaghezza di questo augustissimo Tempio, il quale dall' Illustrissima Compagnia del Santissimo Sacramento, e dal dinoto Popolo con due Cappelle alli due lati del supremo Altare, vna in honor dell' Augustissimo Sacramento, e l'altra della Reina de Cieli, fotto titolo della Madonna del Popolo, artificiosamente rimodernate, è stato arricchito. Non posso però tralasciar'il Choro ben'intagliato in Noce, che in trè gradi distinro, separa li trè ordini, che in essa risiedono; dando l'infimo a'Chierici, il mezano a' Beneficiati, il supremo a'Canonici, che col lor'Archidiacono fanno honorata spaliera di XXXX. Sacri personaggi al Trono Episcopale. Delle ricchezze temporali, e spirituali di quest' antichissima Basilica (come S. Gregorio la chiama nel Registro al lib.v11.epistola x11.) [arcbbe fuce flux teffer catalogo: onde conchiudo con. dir folo, the aceno Gioi ho del Cuor d'Italia . Il Vescouado ha vna vasti sin s sala, dalla vecchiaia affatto imbiunita, molto priportionata al numerofo Sinodo Diocefino, che in essa è solito farsi. Il Palazzo, per effer'antico, he più del maestoso, che del vazo: è stato però bene spesso habitato da Romani Pontefici, com'à suo luogo riferiremo; A punto in questo sito era il Tempio della Dea Rea già Madre dell'antica gentilità, habitante in questa Città: e poco più auanti fu l'Anfiteatro, e Palazzo di Vespasiano Flauio Imperato e. Segue quetta ben'habitata contrada fin'a Porta Cinthia, nome hereditato da Rea, ancor Barecinthia chiamata. Ma, prima di passar più ananti, sarà diletteuole rimirar la Chiesa del Patriarca S. Domenico, non inferiore a quella di S. Francesco, fatta con la stessa architettura, e da dinoti della Compagnia. del Santissimo Nome di Giesù, e del Santissimo Rofario dinotamente riuerita. Annesso si vede il Conuento de Padri Predicatori co'l Nouitiato, e co'l ( hio. stro vagamente storiato di sante imprese della Beata Vergine Colomba da Rieti, Monaca dello Refs Ordine, e fondatrice d'vn Monasterio di Pérugia, quale co'l nome di lei si chiama : com'aff rmano , oltr'a frà Sebastiano Perugino Teologo dell'ordine de Predicatori, che distefamente ha scritto la miracolosa vita della Beata, con proportionato elogio, il Volaterrano ne suoi commentarij, nel titolo Philologia, e nel Titolo de frugalitate, & abstinentia, nel fine del 32. libro, & il Biondo, e l'Alberti, e molt'altri, li quali, per non

Rinolgedoff hora da Ponente a Lenante, seorgesi la Chie-

far troppo lunga ferie, tralafcio.

Chiefa Parochiale del Santo Vescotto Donato: dopo la quale siegue S. Agnese Monasterio di Religiose dell'Ordine di S. Catarina da Siena : più auanti , la. Chiefa, e Monasterio di S. Scolastica, dell'Ordine del Padre S. Benedetto . Dall'altra banda si vede il Palazzo del Podestà, congiunto con la Chiesa della. Confraternità di S.Maria, la più antica, e più ricca di tutte. Di rimpetto è il Colleggio nouamente eretto dalla Città per opera dell'Eminentissimo, e Reuerendifs.Sig.Cardinal Crescentio alle Muse, & all'ingegni Reatini, nati egualmente alle penne, & alle spade. Sotto questo, in vn ampia sala dedicata a'spettacoli di Tragedie, e Comedie, eressero i nostri Maggiori palco, e scena stabili con ingegnose Machine, per honorato trattenimento, e ricreatione del Popolo. All'opposto è la Chiesa di S. Liberatore, da suoi Confrati diuoramente officiata: contro la quale in bel rialto è vna Chiesa de'Santi Filippo, e Giacomo.

Passate queste strade, per lo più da commodi artisti habitate, ananti d'entrarnella gran Piazza del Leone, è il Seminario dal pissimo Catdinal Amulio inescientione del Sacrosanto Concilio di Trento, prima d'ogn'altro com'idea sondato. La Piazza, che qui vedesi, è campo aperto per gl'Esferciti Militari: detta del Leone dalla marmorea figura di esso, che nel sonte si vede. Qui vicino scorgesi il Tempio del Gran Dottore, e Prencipe de' Teologi S. Agostino, co'l suo Conuento sabricato alla forma di quelli de' SS. Francesco e Domenico, articchito dal miracoloso corpo di Giou anni semplice Reatino, Beato dell'istes' Ordine, come fede ne sa frà Giuseppe Pansso nelle. Croniche dell'Ordin'Eremitano, al foglio 56 e nel Cata-

Catalogo de Beati Agostiniani, che nello siesso registra con la Vita del Beato; Alla mano destra s'erge la Chiefa di S. Antonio Abbate, d'artefic o moderno , difegno di Honorio Longhi e cellente Architetto,dalla Compagnia del Santissimo Sacramento con vaga bellezza inalzata, e donata a'keligiofi fate ben fratelli, acciochè con la solita pietà e vigilanza habbiano cura del congiont'Hospitale. Sorto di esso, verso Tramontana, s'apre la Porta, dalla concauità del sito detta Conca: dalla quale sin'à Porta d'Arci si stendono due vie nuoue, da Cittadini nuouamente di case abbellite : nel cui mezo per commodità di quelle contrade è vna diuota Chiesa alla Visitatione della Santissima Vergine consacrata, e frequentata da'Cófrati della Compagnia di S. Giuseppe, in essa da pochi anni in quà eretta. Più auanti verdeggiano diuersi Giardini, da'Ruscelli che fuggono dal fiume Cantaro, inaffiati. Confina quiui con le publiche mura della Città il Venerabil Monastero di S. Benedetto, che in. fito spatioso quasi in terrestre Paradiso racchiude deuote Verginelle; Arriuasi per la Riua di Cantaro alla Chiesa di S.Leonardo, dalla Confraternità del Suffragio con molta pietà e diuotione ristorata, & offitia. ta . Alla medefima è congiont a la Porta d'Arci, chiamara da vna ben munita fortezza iui anticamente fondata : la sua piazza e distretto su già Cimitero de. rapaci Vasconi, che dopo il sacco di Roma dipredando la Cltrà, restarono preda di lei. Questa è l'antica via Nomentana, nella quale riesce la Salaria, che ad Ascoli, all'Aquila, & al disfatto famosissimo Amiterno conduce. Fuori di questa Porta nella cima di alto ma commodissimo monte, vedesi l'antica Chie48

sa dedicata à S. Marone Martire Reatino dou'esso fu martirizato; e le sue reliquie si conseruano come facilmente s'argomenta dal Surio nella Vita de SS. Nereo, & Achilleo, to.3. die 12. Maij, e dal Baronio. Questo luogo nuouamente in vaga forma Ristorato, è Conuento, e Nouitiato de' Reuerendi Padri Capuccini, che col fudore di molti anni hanno ridotto quel mote per circuiro d'vn miglio, in forma di vago, e delitiolo Giardino, cinto di ben fondate muraglie, e fmifurati Macigni, alle cui venerande vestiggia disorgogliato, e cheto foggiacendo il Velino non lai fe attonito, ò riverente adori la Deità nel Tempio, ò ammiri la firuttura del monte. Incontro nel piano vedefi l'antica Chiefa di S. Eleutherio, già Monasterio di Santi Monaci: nel qual fiorì S. Stefano Abbate Reatino, la cui Santa vita; e felicissima morte racconta S. Gregorio nel lib. 4. de'fuoi Morali, cap. 19: e nell'Homilia. 35. fopra gl'Euangeli. Vicin'a questo distrutto Mo: nastero sorge vn salutifero fonte, la cui Acqua gl' Infermi con diuotione gustando, restano sani.

Hora ritornando in Rieti, alla finistra della Portad'Arci è posta la Chicsa Parochiale di S. Eusanio: en fotto questa si vede S. Barnaba, Chicsa d'una principalissima Confraternità. Questi contorni seruono per habitatione à commodi Agricoltori, che per lo più attendono all'arte de Guadi. Queste sono quell'altre contrade, che parimente nelle sue memorie nota il Vittorio, che fussero del 1359, state spianate per render più forte il resto della Città, che dubitaua essera allalita da un crudo effercito, il quale dalla parte di Todi verso [Rieti s'incaminaua. Di quà rientrando nel diritto sentiero, che dalla porta alla Piazza, 80

al Palazzo del Magistrato conquee: in esso si veggono antiche; e moderne fabriche, da principali Gentilhuomini habitate, che con mirabil varietà diletteuole la rendono. Ergefi in essa la Chicsa al Spirito Santo dedicata, vnita all'Hospitale Romano: nella cui Piazza, il Fiume Cantaro, col suo corso diuide per mezo la strada, sin tanto che passata la Chiesa Parochiale di S. Lorenzo, e S. Caterina antico Monastero di Monache Benedettine, in due riui si sparte per beneficio di molte mole, concie, tinte, e fomiglianti officine, per commodità de Cittadini : e finalmente nel Velino fi mischia. Segue la Chiesa di S. Bartholomeo, nella. contrada chiamata Acarana anticamente Hercolana per lo Tempio d'Hercole, ch'ivi superbamente sorgeua. In esfa, oltr'il mercato continouo di diuerse vittouaglie, in humil base vedess vna statoua di marmo, stimata, però anticamente eretta al Padre della Romana Eloquenza per gratitudine del Patrocinio prestato a'Reatini contro Terni nella causa sudetta delle Marmora auant'il Confole, & i dieci Legati. Di contro è la Chiela di S. Leopardo, Parochiale. Quin, di la strada cominciando a salire, in più parti si dirama.

A mano finistra si vede la moderna Chiesa di S. Chiara, ristorata sopra l'antichissima di S. Stefano Martire. Ha questa vnito il Monasterio dell'Ordine suo ristormato, nel quale molte Verginelle della prima. Nobiltà viuono in santa semplicità. Confina seco la. Chiesa de'SS. Fabiano e Sebastiano, Monastero dell'Ordine medessimo: siegue la Chiesa di S. Giorgio', Confraternità molto ricca, e destinata con particolar privilegio a confortar'i condannati a morte, e per indica della di S. Giorgio', della confortar'i condannati a morte, e per indica della confortar'i condannati a morte, e per indica della confortaria della c

50

dulto de Sommi Pontefici ha facoltà di liberar ogn'

anno vn Bandito della vita.

Alla destra compare la Chiesa di S. Basilio, della. Religione di Malta, e di S. Vincenzo numerofa de' Bianchi: dierr'alla quale, dopo alcune case, è la. Chiefa Parochiale di S. Giouenale, molto diuota. frequentara, per esser'ini due Compagnie, del Carmine, e di S. Carlo. Dopo s'arriua à S.Paolo, Chiefa de'Reuerendi Padri della Dottrina Christiana, i quali anch'essi tengono publiche scuole: Vicino è il Monte della Pietà, che a poueri pietosamente impresta fromento; Dietro a diuerfi edifici alla finistra è là Parochiale di S. Rufo, oue dianzi diceuano esser il mezo dell'Italia . Vnita à questa è la Madonna degl'Angioli dalla Natione Bergamasca, vn tempo fa con vna Confraternità diuota fotto titolo della Pietà principiata, la quale con molta carita attende a sepellir'i morti. Oti finiamo di descriuer la moderna Città. Dalla positura della quale, parte in valle, parte in bel rialto fituata, circondata da vn lato da fortifsimi bastioni, dall'altra dal fiume Velino, che sicura la rendono; chiaramente si scorge, ch'il posto è bellissimo. Dalla moltitudine delle Chiefe e de Monasteri , dalla riguardeuoli edifici, & ameni giardini, da me ad vnº ad vno non annouerati per non cagionar tedio:dall'officine d'ogni forte d'arti, si raccoglie la moltitudine, ch'in efla foggiorna; Anzi euidentemente ne fiegue l'aere (primo tra gl'Elementi, perche è più necessario alla vita) esser qui perfettissimo. Onde congiunto con ottima terra, inaffiara d'ogn'intorno da falutiferi fiumi, e fonti, non può non partorire copiosa abbondanza d'ogni sorte di viueri : de'quali tesserei longa. ferie.

ferie, se la ferrifità del Reatino Territorio non fusse da'Greci e Latini scrittori con tante lodi celebrata. Dirò (olo, che se la Sicilia fu chiamata Granaio del Popolo Romano; Rieti deuesi chiamar Granaio de Popoli congicini, & abbondante Cantina delle circoftanti montagne, per lo rigor de ghiacci priue di vino . Dalla bontà dell'aere, & abbondanza di tutte le cose. vien'allettata la moltitudine del Popolo, che in effa. concorre. Onde non è marauiglia, se Gregorio IX. Valetudinis causa reversus est Rente: dicono il Ciaccone, e tutti coloro, ch'l'Historie de'Papi diligentemente composero. Hor, se è vero con è verissimo il sentimento del Sauio, che in multitudine Populi, dignitas Principis, & in paucitate plebis ignominia; chiaramente ne siegue, che non puol'essere se non celebre e gloriofa Rieti, atteso che quasi Principessa dell'antica Sabina, come nouella Berecinthia numerofissimi alunni in se raccolga: e tanto basti hauer detto della moderna Città. Dell'antichità poi, & altre attinenze di essa più a basso si darà qualche ragguaglio.

Della bontà degl'habitatori, riferiro solo ciò, chem. Tullio de Sabini scrisse in vna lettera a Trebatio. Oratorem meum (dic'egli) Sabino suo commendati natio me bominis impulit, vu reste putarem, niss sort candidatorum licentia bic quoque ossu, boc subito cognomen arripuit, & si modessus eus vultus, sermoque constans, ha-

bere quiddam a Curibus videbatur.

E notissimo ciò, che dell'integrità dell'isfesi scriffero Vergilio, il Poeta di Sulmone, e Plinio, & altri che legger si possono appresso I Manutio nella lettera scritta al Cardinal'Amulio. Soggiugnerò solamente, che le lodi da scrittori attribiuite a Sabni in comun—,

F 2 molto

molto più si deuono a' Reatini, quati primo mobile di csi, del che mi riserbo al capo viiii. ragionare... Chi non sà, che Curi (volgarmente Correse) su da' Coloni Reatini fabricato, e principalmente da Modio, Fatidio Reatino nella religione istrutto: che perciò il 1 nostro Reuerendissimo Vittorio, nel cap. 4, questo riferendo, Colonia Reatina lo chiama è Quindi nacque Numa Pompilio, fondatore non delle mura, ma dei cuori di Roma: poiche con le leggi stabili Roma meglio; che Romolo co'bastioni. Onde ben disse Liuio, parlando di Numa: Instructus, opinor, non tâm peregrinis artibus; quam disciplina tetrica, ac trissi veterum: Sabinorum: quo genre nullum quondam incorruptius

fuit.

A questa gloria s'aggiugne la Militare della quale
Virgilio nel fecondo della Georgica, annouerando le
lodi d'Italia diffe.

Hoc genus acre Virum, Marsos pubemque Sabellam Extulit

Et al vij. delle Eneide.

Ecce Sabinorum prisco de sanguine magnum Agmen ingens Clausus.

E poco dopo.

Qui Nomentum Vrbem, qui Rosea rura Velini.

Qui tetrice borrentes rupes .

Le quali parole Chiosando dicono Donato, e Seruio, Reatini milites Enea, o Trotanorum armite obsititerrums. ELiuio souente racconta le battaglie convaria fortuna seguite infin' a tanto, che in partem data Roma Sabinis. Lo stesso Ciccone nell'Oratione pro Quinco Ligario chiama li Sabini il neruo più forte della

53

della Republica, Poßum fortissimos Sabinos tibi (parlando con Celare) probat simos totumque agrum Sabinum shorem Italia, & robur Reipublica proponere. E nel libix, ad Artico, mentr' erano nel maggior f. ruore leguerre ciuili tra Pompeo, e Celare; f. riue, che, intelogeste partira vna moltitudine de Reatini dal presidio della Republica restaua (per tal'aiuto mancato, di coragiosi Soldati, fuor di modo afflitto, e doglioso.

Ma sopr' ogn'altro campeggiò la fedeltà de' Reatini verso la Romana Republica, quando Cicerone Padre della Patria ne maggiori pericoli di essa si seruì sempre della Soldatesca Reatina, com' egli afferma nella 3. Catilinaria. Ex Prafectura Reatina (dice) complures delectos adolescentes, quorum opera vtor assidue in Leipublica prasidio; cum gladys miseram. E Valerio Massimo, nel lib. 1, cap. 8. racconta, che Vatinio Soldato di grand'esperienza della Presettura Reatina predisse al Senato la presa del Re Perse fatta da Paolo: E dubitando il Senato, che ciò dicesse più per timore della perdita, che con speranza della vittoria; lo fece carcerare. Ma, perche l'antica fedeltà de'Reatini verso l'Impero di Roma non conueniua che fusse estinta; si trouò, che Vatinio, non solo disse il vero; mà lo pronosticò, e perciò fu liberato:anzi,cóchiude Valerio, che insuper agro, ac vacatione donatus est. Dopo esfersi Rieti molto tempo da Republica gouernata, come nell' vltimo capo concludentemente apparirà; del 773, a redentione mentre l'Italia era crudel-. mente afflitta da Defiderio Rè de longobardi, e contrastara con Carlo Magno, dal qual fu malamente rotto. Li Reatini per hereditare l'antica fede verfo il Sacro Impero di Pietro, si come rima l'esfercitaua54
ro verfo l'Impero della Republica, e de Cefati, furon'i prin riture'i pei oli dell'Italia à render' al Pontence Admaro primo visidienza, e fari, gii tributarij apringnendon'il giuramento, tagliandes' i capelli, e ia. anba in fegnoda vera dinotioner all'effempio de quali, com'il Platura rella vita d'Adriano I. e Giorson, narra li Ferriano, gii Offmani, & Anconitani, fi loggettareno anch chi all'Apoflolico Trono. Non èdunque maraunglia, fe i Pontefici Innocenzo, Celetino, Honorio, e Gregorio Neno, per la ftefsa fedeltà concedono alli Peatini infiniti Priuleggi, li quali riferio più opportunamente nel cap. 6. eper quelta medelima ragione, molti Semmi Pontefici nelle difuncion Remane à lei, com'a ficuro potto ricorfero.

Nè mancarono à quest'antichiisima Città, chi l'Illoftraffe con degnità , con lettere , e con aimi. Tralascio di namare orei che intenti tutti alle cose del Ciclo meritaren' ottenere la laurea della Santità, hauendene a bastanza nel resto di quest'opera a' luoghi preportionati d'ffusamente trattato, fuor che di Fla. tio Clemente. Il qual'effendo Confole con Traiano ferro Domitiano, per hauer professara la Religione Chritiana, fu da cho fatto morire, e Flauia Domitilla fua Conforte per la stessa cagione nell' Isola Pandateria (encor che (ua ripote) rilegata, come non folo il Panuinio al capo 360. ma il Baronio ancora nel Martitologio atteffano, nel martirio di S. Flauia Domitilla nipote dell' Imperator Vespasiano Flauio; come prova Gio: Seuerano, parte prima fol. 472. nelle Sacre Memorie delle 7. Chiese di Roma parte prima fol. 472. del qual Imperatore si tesserà meriteuol Elogio. al capo viij. Questa Santa confinata dallo stesso Do.

55

mitiano nell'Isola Pontià alla corona de'candidi Gigli della verginità aggiunse quella delle vermiglie Rose del martirio: onde con degno culto dalla religione. Christiana è celebrata.

Hora, per farci da capo, chi farà che non rinuoui le memorie di Probino Cardinale del titolo di S. Eusebio, e Probiano Cardinale del Titolo di S. Ciriaco, già Vesconi di Rieti, come sopra si disse ? Questi due Cardinali furono della famiglia di S. Probo; il cui nipote Monaco di gran Santità, pur Probo fi chiamaua conforme à quel che leggeti appo S. Gregorio cap. 12. lib.4. Dialog. e con quest'occasione non voglio lasciare di far'in questo luogo rimembranza della Vergine Musa, nipote di S. Probo: della quale recamarauigliosa memoria S. Gregorio, nel 4 libro de'suoi Dialogi al capo 17. dicendo, esfer stata inuitata dalla Regina de' Cieli accompagnata da gran drappello di Vergini, e lei dopo hauer' accettato l'inuito restata. 23. giorni incirca in tutto tramutata da'puerili costumi, e poi richiamata hauer risposto Ecce Domina venio, Ecce Domina venio. In qua etiam voce (conchiude il Santo Pontefice ) Spiritum tradidit virgineo corpore habitatura cum Sanctis Virginibus exiuit. Quali tutti come si vede, tra se garregiorono di corrispondere al nome con ottimi fatti, di questa famiglia fin dal gentilesimo se ne vede memoria nella Città in vn Marmo à pie le scale del Vescouato incastrato, doue si legge.

M. CORNELIVS FORTVNATVS
SIBI ET M. CORNELIO
PROBO PATRONO
DE SE BENEMERITO
ET

#### ETHOSTILIAE TROPHIMAE POSTERISQUE SVIS.

Nè parmi di tralasciare Giouanni Cardinale del titolo di S. Marco, creatura di Leone I X. comeda molte scr. tture nell'Archiuio di Farfa riserbate apparisce. L'vitimo, che tra Reatini susse di Cardinal Pietro Tartati, prima Monaco Oluetano, e poi Abbate di S. Lorenzo suor delle muia di Roma, creato da Gregorio X I. com'asserma Tomasso Valsinguamio nella sua breue storia sin'all'Anno 1385. Questo Prelato su huomo molto addottrinato, e per le cause che nel Ciaccone si leggono, si privato della Porpora da Vrbano VI. mà da Bonifacio IX. ressituito in ictegrum, e stato Vescouo di Rieti, come sopra ho detto.

F, se veniamo a'più moderni tempi: non minor'honore recoron' alla Patria Monfig. Barnaba Secenario, e Bernardo Santis, ambedue Vescoui dell' Aquila: l'vno fu creatura di Pio II. & in molte Nuntiature adoperaro, finalmente morì in Germania. L'altro. dopo esfere stato Auuocato Concistoriale in Roma, conforme apparisce da vn Consiglio stampato à fauor di Caterina Regina d'Inghilterra dal quale si mostra il valore, e l'acutezza d'ingegno di questo grand'Huomo, nelle materie Teologiche,e Legali, che perciò fu fatto come d'isi anch'egli Vescono dell'Aquila, e poi adoperato in pro della Sede Apostolica da Clemente VII. per Goueinator di Roma, e da Paolo III. per Nuntio in Fiandra, & Alemagna, come in publiche memorie, che da fuoi parenti si serbano euidentemente apparisce; e di loro come Vescoui dell'Aquila, si

37

conserua memoria nella Sala Episcopale dell' istessa Città. Le orme di questi calcò Monsignor Mario Aligeri, che dopo la Vicelegatione di Bologna, e Gouerno della Marca, fu del 1532. fatto Vescouo di Rieti, e come tale interuenne nel Sacro Concilio di Trento; del quale sopra al caro 4. ho detto à bastanza. Co fomigliate, gloria l'adornò ne'tepi di Pio IV. l'immor. tale memoria di Monfignor Marian Vittorio addotrinato nelle facre, e nelle profane scienze, Vescouo di Rieti. Prelato di tanta stima, e sapienza, che Testimonio ne fanno l'Opere di S. Girolamo con la sua industriosa fatica illustrate, prima da quel mostro di Erasmo con mill'errori offuscate: il libro intitolazo de Sacramento confessionis, & antiquis pænitentijs, Il Catalogo de' Vescoui Cantuariensi: la storia manuscritta de Antiquitatibus Italia , do Vebis Reatis; in quattro libri diuisa; e per non ripetere quanto de lui dianzi ho discorso al Capo IV. Quì dò fine all'Encomij di quest'huomo, che mai obastanza potrà esser lodato.

Ne da questi punto si dilungo Monsignor Martino Capelletti, quale per li suoi costumi Politici (che mi viene autenticato da vn suo trattato politico manuscritto) vene in cocetto tale à quel gran Pontesses siste V. mentre era Cardinale (e meritamente) che utti i più importanti affari gli succedeuano, voleua passassero per le mani di questo sugetto suo Auditore, il 'che medemamente seguitò nel tempo del Pontificato, occupandolo in molte cariche nella Corte di Roma, che se non hauesse hauto il legame del Matrimonio, che l'impediua auantagiarsi in dignità magioris senza difficultà sarebbe stato promosso non solo da Sisto, e da Clemente, ma da Paolo V. che bene spesso

fo

₹8

so si doleua dell' impedimento di Martino. Con tutto ciò Clemente VIII. conoscendo si valore di questo gradd'huomo, l'adoperò con molta sua sodiffattione, prima per Secretario della Consulta, e poi per Senator di Roma, e finalmente fatto di erà ottuagenaria passò à meglior vita in Roma, alli 28. di Ottobre 1622. e di lui, si vede eterna memoria nella facciata del Palazzo di Campidoglio, residenza de' Senatori, & è la seguente.

LEMENTI VIII. PONT. MAX. POST GALLIAE
REGNVM RECONCILIATO REGE HENRICO
IV. CONSTITUTUM, PANNONIAN ARMIS AVXILIARIBVS SERVATAM, STRIGONIVM A TVRCARVM TIRAMNIDE VINDICATYM, RVTHENOS',
ET ÆGYPTIOS ROMANÆ ECCLESIÆ RESTITVTOS, PACEM, COMPOSITIS REGVM MAXIMORVM CHRISTIANÆ REIP. REDDITAM, FERRARIAM PETRI ALDOBRANDINI CARDINALIS
DVCTV FERRO INCRVENTO RECEPTAM, SANCTISSIMAQ. PRÆSENTIA CONSTABILITAM,
OPTATO REDITV IN VRBEM PVBLICÆ HILARITATIS, SECVRITATISQ. REDVCTORI.

MARTINVS CAPELLETIVS REATINVS
VRBIS SENATOR
OPTIMO PRINCIPI DEVOTVS POSVIT
M. D. XC, VIII.

Soggiungerei li doi Fratelli Prelati Alessandro, e-Francesco Canali, se dalle crude Parche non gli fusse stato troppo presto reciso lo stame delle ben' ordinate speranze. Nè manca à Rieti la lode dell'Oratoria ; collocando il Padre di questa Lucio Ottauio nel rolo degl'Eccellenti Oratori: mentre, nel libro intitolato Brato, dice così: Et Lucius Ostauius, Reatinus qui, cùm multas iam causas diceret; adoloscens est mortuus. Come anche Murio; e Fiscello [Pauone famigliari di Varrone, de quali egli stesso nel libr. 3. cap. 3. de re ruftica. E tra le lettere di Simmaco, nella seconda, ch'è vna risposta del Padre suo di Terètio Reatinoe, emulo all'altro Comico, si legge Scis, Terentium, non Comicum, sed Reatinum illum Romana eruditionis parentem, hebdomadon libros, epigrammatum adiectione (condidisse illud nos, si fort tulerit, conabimur imitari.

Il Biondo poi non cessa di celebrate la dotrina, e'l valore di Thomasso Morone, oratore ne suoi tempi di

grandissima fama.

E del 1482. fiorì Battifta Alessandro Iaconello Reatino, il quale có molta diligeza tradusse nella lingua de suo i cepi tutte l'Opere di Plutarco stapate nella l'Aquila per Adamo de' Rotuuil Alemano. Et acciò si veda il modo di parlare, che in quel secolo s' vsaua, mi par di registrar' in questo luogo vn Sonetto del detto Autore, posto in principio della sua traduttione. In Argomento della Compositione.

Battista Alessandro Iaconello Reatino in argumento dell'Opera presente; Ad Messer Iccomo de Peccatori de Aquila Iudice della Vicaria Integerrimo.

O excelso ingegno, e fantasia sublime
Dell'inclito Plutarcho Cheronese,
C'vn bel schietto iudicio hor sa palese
Chi fra Greci, e Roman sue laude ha prime.
H 2 Lui

Training by Google

Lui el fin' ne mostra di chi virtù estime,
Et del contrario suo l'accerbe offese
Lui tutte nostre Historie, e Greche Imprese
Quanto tutti altri libri, solo exprime.
Se adunqua el viuer nostro è vera norma
L'Historia, che'l passato dimostrando,
Et al presente, & al futur ne informa.
Qui certo se dimostra, e'l spesso inganno
Della Dea ceca, e de sua falsa forma,
Che'l nostro viuer gira in pena, e danno,
Qui tutti exempli stanno
D'Imprese e de trauagli in ogni stato,

E como chi li fugge, e più beato.

Nè fra Luca Vuaddingo, nel fecondo Tomo de fuoi Annali fi scorda dell'eminente dottrina, e del grade (pirito di Fra Luc'Antonio Minor Conuentuale) Predicator molto celebre in que' tempi : nè li Statuti della nostra Città, à carte 66 tralascian la memoria. di que' Iureconsulti, ch'à riformar le Leggi municipali si diedero : tra quali fu Pier Santo Seuero, e Nicolò Allegro. Sisto Senese nella sua Biblioteca Santa diffufaméte raccota il valore di Tullio Crispolti, Theologo celebre, che morì in Roma alli 24. di Marzo, 1573. allieuo di Mattheo Vescouo di Verona, huomo di Santa vita: si trouano di lui molte Compositioni Sacre cioè della Passione del Signore, i Commentarii volgari sopra S. Mattheo, e molt'altre opere Spirituali: sì che conchiude di lui il Rosci nel lib. 9. Roma noui angusto, sed (si dicere fas est) beato communetem Cubiculo sacris undiq; libris sparso Tullium Crispoliu Reatinum, omni tempere, aut medit antem res di uinas, aut loquentem,

ant legentem, aut scribentem. Ne mi deu dimenticare di Panfilo Erillacci. Medico eminente: del cui valore fanno sede due libri, vno de natura aquarum, l'altro de Padagra, da lui dottamente compositi. Ne di Quinto Martio Fagianello peritisimo in ogni scienza: come si può congietturare dal esplicatione Latina de tutti gl'Hinni Sacri in quattro libri distina, e dal trattaco de Passione Domini, e da mole altre opere manuscritte, che da' suoi parenti, tuttania si conservano. Lascio d'annouerar molti, che viuono: sì per eser ciò contro l'istituto mio; sì perchè non consido potere spiar có la penna, ne pur la minima patte di quel ch'essi viuenti con le loro honorare attioni esprimono. Ma non mancherà chi con felicità maggiore, (quan-

do che sia) all'eternità le consacri.

· Hora per far passaggio dalle Lettere all'Armi; non mancano di quei, ch'emoli dell'antica gloria militare de' Vespasiani, de' Titi, de' Sabini (li quali partitamete son'obligato predicare ) hanno con essa fatto il lor nome immortale. Fra questi fu Bernardo, per antonomafia dal Villani, nel libro 4. al cap. 122. chiamato il Reatino . Il quale gran Contestabile de' Fiorentini, nel 1288. e per la Vittoria ottenuta co'l suo valore contro i Pisani fu fatto Cauallier di ,Corredo con. grad'honori, e ricchi doni. Lo stesso valore, fu adoperato in seruitio della S. Chiesa da quell'altro gran. Capitano Mattheo Poiano, che perciò da Nicolò V. Fù inuestito del Castello di Piè di Luco: si com'apparisce dalla Decisione 1358. dell'Eminentissimo Serafino Auditore della S. Ruota Romana: e le prodezze di lui no sono taciute dal Platina nella Vita di Calisto III. Ma in più vicini anni si sè conoscer' il Capi-

tan Patritio Secenario, mandato dal Gran Duca Ferdinando di Toscana all'Impresa di Giauarino in Vngheria, contro Sinam Bassà: nella qual' Impresa, per efferfi portato prodemente, com'in tutte l'altre fattioni, tanto nelle guerre d'Italia, quanto in quelle dell'Africa, ottenne dal medefimo Principe stipendio in vita. Saggio imitatore del Cauallier' Antonio Secenario, famigliarissimo di Pio II. Il quale, com'apparisce per Breue serbato dal Cauallier Cosmo Secenario, se ne serui per trattar molti graui negotij tra' Principi d'Italia. Li medesimi honori hereditò il Co-Ionnel Pompeo Catilina; che richiamato dal Santissimo Pastore Pio V. dalla carica, la qual teneua di Co-Ionnello in seruitio della Serenissima Republica di Venegia; fu in prò della S.Chiesa, e della Chistianità tutta, con la stessa carica impiegato nella Guerra. Nauale contro il Turco : Et hauendo coraggiolamente seruito sotto la scorta di quel gran Capitan Generale Marc'Antonio Colonna, seguita quella sì gloriosa Vittoria, ch'annualmente si celebra, e passato Pio alla meritata gloria; fu da Gregorio XIII. contro gli Vgonotti mandato alla difefa dello Stato d'Auignone: oue, dopo 40. anni di fedel seruitio nel Pontificato della felice memoria di Paolo V. morì Tenente Generale dell'armi di quello Stato, con Breue di Sua Santità: e prima da Clemente VIII. essendo stato dall'yno. e dall'altro, in vita ben rimunerato, e da Henrico IV. che col proprio v llore si conquistò, il Regno di Francia, fù honorato con la Croce di S. Michele, in que'tepi di gran pregio, e dal Serenissimo Gran Duca Ferdinando, oltre modo stimato, morì come dissi nel Pontificato di Paolo connotabil danno de' Reatini .

63

Poiche, da lui erano continouamente condotti, e negli efercitij militari impiegati. Io non ardirei, come fuo Nipote materno di ridir'il fuo valore, fe prima di me non n'haueste fatto honorata mentione il Vanozzi nelle sue Lettere. Sotto la guida di questo gran. Duce militarono molti valorosi Capitani. Tra quali furono trè suoi Concittadini: cioè li Capitani Gio: Mattheucci, che gli successe nel Colonnellato, e Mutio Chiauelloni, e Pirro Coccapani, tutti huomini di grand'esperienza nell'arte militare. Non mancan'al riti, che con la bellica gloria, tuttania van conquistando de' Stati, e titoli. Questi esseno accor viui, per non offender la lor modestia, tralascio: tanto più, che non saranno taciuti dalla postetità, anzi da migliori enne immortalati.

E tanto basti hauer dalle caligini del tempo (d'ogni cosa dinoratore) con ogni diligenza possibile raccolto intorno a'Rearini foggetti, mercè all'infortunio di questa Città, per antica, e nobil ch'ella si sia, dice Strabone Reatinorii verò multorum genus miru in modu nobile (De fitu Orbis lib. 5.) l'effere stata ne'fecoli più vicini in quelta particolarità priua di Scrittore, che la rendesse emola alli suoi primi inuittissimi figli, e più chiara e famosa: perpetuando con l'historia l'opere più segnalate de suoi. Percio chè inuero riesce infruttuosa l'abbondanza dell'attioni heroiche dou'è penuria di chi ne arrichifca le memorie : chi adopra il fenno, e la spada in fatti gloriosi, dourebbe con. buona ragione incontrarfi fempre con dotta mano che li registrasse per dispensarli a'i secoli seguenti; ogn'Achille merita il fuo Homero, ogni Ciro il fuo senofonte. Vn valoroso mesce indistintamente sudor'e

un ini Googl

Sangue,

fangue, per falir'à qualche grado di gloria : ma questa poi tosto gli manca, se gli manca l'historica penna, che con giusti caratteri la conserui: strania. disauuentura? percioche in vn tempo rimane difraudata del suo premio, ch'è la lode, e cessa lo stimolo dell'imitatione alla posterità ch'è l'essempio. Così è accaduto alla mia Patria, à cui, dalla venuta del Redentore in quà, benche non sieno mancati Scrittori, d'altre materie; niuno v'è stato ch'habbia conservato la memoria di tanti Santi servi di Dio, di tanti Zelantissimi Prelati della Chiesa, e d'infiniti valorosi Capitani. La maggior parte delle memorie di essi, fuor di queste poche, da me con molta mia fatica in quest'opera breuemente raccolte; hora restano confulamente tepolte nelle tenebre della dimenticanza . Ma non perciò li posteri loro, e nostri possono perdersi d'animo, hauendo quì se ben pochi (a paragon di coloro, che non si sanno) tanti però che bastano per incitarli ad imitar'i gloriosi essempi de'suoi maggiori. e sperar ancor essi d'esser vna volta registrati con indelebili caratteri dalla fama ne gli annalli perpetui dell'Eternità .

A tal fine seruiranno l'Iscrittioni seguenti Antichissime, che nella Citta in diuerse Chiese, e case serbate si ritrouano, suor di quelle, che per l'opra mi sono state opportune in diuersi luoghi recare; Da queste qualfiuoglia intendente di vetuste memorie, potrà venire in cognitione. dell'Antichità, Nobiltà, Grandezze, e valore de Reatini, oltre à ciò, ch'infiniti Scrittori, ne hanno sempre celebrato.

Nel Portico della Chiesa Chatedrale, si vedono scolpiti questi Charatteri, tra quai molti sono logheri.

I MP. VESPASIA
ANTISTIO BV.
QVARVM L
SPORTVLAS DL
CVRIONIB VS. B.
NIBVS NS. V
VI. S. H. S. VVRBANAE SV.

Vn'altro marmo è nella medema Chiesa sotto il Pulpito.

D. VALERIO MARTIALI
Q. HONORIVS HONORATVS
VI. VIR. AVG. PATRI
PHISSIMO POSVIT.

Nella Grotta fotto la Chiefa Cathèdrale, nel feender le feale, fi leggiono queste parole.

X X X X I I.

D. D. D. N. N. N. F. F. F. L. L. L.

VALENTINIANO VALENTI, ET GRATIANO
PILS FELICIBVS

AC TRIVNPHATORIBVS SEMPER AVGGG.

VOTIS X M VLTIS XX,
B. C. N. O. R. P. N.

Nel Borgo di Rieti, vicino alla chiesa di ...
S. Angelo, così si legge.

PITVANIA LL. DELPHIS

FECIT SIBIET

P. MYCLO NE DYMO VIRO SVO

REDEMPTORI OPER. CAESARVM.

L. PITVANIO ELEGANTI PATRI

VI. VIR.AVG. REATE

PITVANIAE SECVN DAE MATRI

FRONTIDI SORORI.

PITVANIAE MARCELLAE FIL.

L. PITVANIO AMANDO

L. PITVANIO LATINO

L. PITVANIO REATINO L: SVOET

LIBERIS LIBERTABVS POSTERISQ. EORVM.

Nell' istesso loco, si vedono le doi seguenti Lapide.

D. M.

VALERIAE IVCVNDAE
VIXIT ANNIS XVIL M. IX.
T. FI. SABINVS
VI VIRIAVG. 3

CORNELIAE DORCADI M. AVRELIVS PAVLVS CONIVGLAN COMPARABILI CVM Vicino alla porta della Chiefa Parochiale di S. Pietro?

D. M.

C. CARANTIO
C. FILLO VOLTINIA
VERECVNDO
VIÊNNE VETERANIO
CHO. VII. P. R. DEDVCTO
AB DIVO VESPASIANO REATE, ET
CARANLIAE ET AENNEIENI
LIBERIS, POSTERISOVE SVIS
IN AGNO F. VI. IN F. P. V.

Questi trè seguenti Marmi, si conservano appresso la Chiesa di S. Marone Martire.

POMPONIA P. L.
CLEOPATRA
VOLVMNIA PRISCA
IN AGROP. XII.

P. VETTIVS DIPHILLVS A COLLUER SIBLET PATRIET CONLUER

H 2 Nel

Nel Monte della Pietà di Rieti.
TL CLAVDIO TL
LL FAVSTO
TL CLAVDIVS TL
LIB VI. VIR AVG.
PATRI OPTIMO.
P.

Nel Palazzo della Città, fi legge la feguente. QVARTA DECIA L. L. SALVE MERAVIT C. FILIVS.

In Cafa Cicchina le due feguentifivedono:

C. IVLIVS FAVSTVS

RELIQVIT MONVMENTYM
LIBERIS LIBERTABVS POSTERISO, EORVM
MEMORIA SVA.

C. IVLIVS HERMES FECIT

DVAS OLLAS CONSERVAE SVAE;

C. IVLI O T. CLAVDIO AVG. L. FELICI SCAPVLANO D. III. Q. III. QVINT. QVENNAL. INMVNI: A D. III. QVINFELICIS S CAPII ANI AE TRIPLICARIO
BENEMERENTI, EX CONSENSV
D. II. Q. SI. NONIS CAVSA ZOTHECAM
TPVBLICE DEDERVNT.

In Casa Colelli, vi si vede in vn Marmo questa iscrittione, con vna corona d'alloro sopra.

D I S M A N.

ATEMETVS LISVA PAECVNIA ADORNAVIT.

CLAVDIAE PRIMAE.

In Cafa Eufebi, vi fi vedono li doi feguenti Marmi.

D. M.
SERIAE
EXPECTATAE
C. SPELLIVS
FVDIDIANVS
CONIVGIB. D. M.

P. VATPNIO
PREF. REAT/IVA
AGRO VACAPIONE
DONATOL
LAEMILIO PAVLO IL.)
C. L. CINIO CRASSO
II

| 79      |          |          |             | 1        |        |          |
|---------|----------|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 10.0    | In       | Cafa F   | agianelli . | T 0 1    | JVI.   | .13      |
| . C.    | VALE     | RIOEI    | APHR        | E ITC    | 19 52  | (0)      |
| Q.      | AVREL    | IVS VER  | VS POST     | VIT.     |        |          |
| DIAN    | 1. 1.6   | 5 54 4 V | Alle        | SSC      | LICI   | ŦE       |
| 40 10 1 | 7777     | 1.116.5  | Alinsel     | 312      |        |          |
| Cafa S  | auarelli | quefte d | ue Lapide   | lve fi t | rouono |          |
|         | 1763     | 11.      |             | 4 38     | .O.II  | 11       |
|         | DI       | 1 Si .   | MAN.        |          | -      |          |
| LODIA   | VITAL    | IS ALC   | LODIO       | PACIN    | DL. 1  | Α        |
| ATRON   | I. BENE  | MEREN    | TI FECI     | ET       |        |          |
|         |          | Tre      |             |          |        | arrests. |

CARMINI ERMETIS FECIT M. I. C. V. A. J. V. A. J.

P.

71

ET C. IVLIO C. LIBERT, FELICI ET POSTERISQ. SVIS FEC. ET C. IVLIO C. L. DECAMBRO ET IVLIÆ C. L. VENERIÆ ET C. IVLIO C. L. PROSDOXO.

In Cafa Sonanzij .

Corvenicatio felicial AC AFRO, STGILLARIARIO I de LA VIX. ANN. L. FECIT. OPPIA.

M. AVRELIVS DOMITIANVS SE VIVVS EMIT, ET COMPARAVIT LOCVM VIRGINEM A SOLO FECIT SIBI, LIBERTIS LIBERTABVSQ. POSTERISQ. EORVM.

INE M B EBLE PARTHENOPE, CONVGESANCTISSIME IN FRONTE PEDES P. M. XVI. IN LATVS PEDES XVI.

-170 J

726
ITEM IN LATVS IN VIA RHEATINA
RESPICIENTE
LONGV PEDES P.-M. XXIII. ET LATV
PEDES X.
Y. H. M. EX H. N. S.

#### . D. M.

AELIAE SECVNDAE Q FABIVS CHRISAVOR AMICAE D M.ET LIBER TIS LIBERTABVSQ PORTERISQEEORYM.

L. Cafa Veschiar 15 fi . on engagn notel Me el . e

TOC MONVMENTVM SIVE SEPVE-CHRVM COMPARAVIT SIBI RVBRIA, IVLIA, ET M. RVBRIO ZOSIMO PATRONO OPTIMO, ET LIBERTIS LIBER-TABVS POSTERISO, EORVM IN FRONTE PEDES XX. IN AGRO PEDES XIX. CON-CESSV AB M. SCANIANO IANVARIO.

D. a M. a c TO . O.C. A

HOC MONVMENTVM SIVE SEPVES RELIVS ANTIOCHVS SERENOS

F. DVLCISSIMO, QVI VIXIT ANN. X. MEN. VI. D. XVI. ET SIBI, ET SVIS LIBERTIS LIBERTA-BVSQ. POSTERISQ. EORVM. SI QVIS HOC MONVMENTVM'SVPRASCRIPTVM DONAVEL RIT DABIT POEN AE NOMINE AERARIO P. R. HS. XX. M. N.

SEX ANNI-IANVARI VEXTIARI, VIXIT ANN.XIX.SEX.ANNIVS HILARVS, ET ANNIA HELPIS MATER SCELERATA, QVAE HOC FA-CINVS VIDIT, FILIO DVICISSIMO FECERVNT, ET SEXTO ANNIO ANOPTE PATRONO BENEMERENTI.

LIBERTATIS D.N.FLAV. GRATIANO FORTIS-SIMO, INVICTISSIMO Q. PRINCIPI SEMPER AV-GVSTO FLAVIVS MAXIMVS V. P. PRAEF, VIG. D. N. M. Q. EIVS.

LEGVM DOMINO ROMANORYM, IVSTITIAE, EQVITATISQ. VECTORI, DOMITORI GENTIVM BARBARARYM, CONSTRYCTORI LIBERTATIS D. N. FL. VALENTINIANO FORTISSIMO INVICTISSIMO PRINCIPI. SEMPER AVGVSTO FL. MAXIMVS V. P. PRAEF. VIG. D. N. M.Q. EIVS.

TI, CLAVDIVS TROPHIMVS FEC. SIBI, ET

K
CLAV-

CLAVDIAE PHOTIDI CONIVGI SYAE, ET T. CLAVDIO TROPHIMO, ET TI. CLAVDIO VICTORINO, ET TI. CLAVDIO EVDEMON FIL-LIIS SVIS, ET LIBERTIS LIBERTABVS POSTE-RISQ. EORVM.

D. M.

SCANTIA VENVSTA EMIT SIBI, ET SCANTIO PROTOCONIVGI SVO, ET TI. CLAVDIO REGILLO AMICO CARISSIMO INTRANTIBVS PARTE DEXTERIORE DIMIDIA LIBERTIS, LIBERTABVSQ. POSTERISQ. EORVM.

In Cafa Vittorini.

AVRELIAE MARCIANAE
AVRELIVS EVPHROSINVS
CONIVGIIN OMNIBVS
CASTISSIMAE.

Net Fiume Velino, vicino alla Chiefa di S. Angelo, nel Borgo, fu trouato vn Marmo, che indicaua iui effere stato il Tempio di Nettunno: qual su donato al-Peminentissimo, e Reuerendissimo Sig. Gardinai Pierro Aldobrandino fel. mem. che così diceua.

C. ANNIVS NEPTVNDIALIS
VOTO SACRAVIT.



## CAPO V.

#### क्ष्रकृक्षक्षक्षक्ष

S'IN QVEL BEATO SEN ROSA S'ANNIDA, SVOL BEN SPESSO ACQVISTAR POMPA NOVELLA: CHE IL SERAFIN TFRREN, PROPITIO A QVELLA FA IN VATICAN, CHE L'ORO ALL'OSTRO ARRIDA.

#### CONCENCED CON



L Serafino terreno è il Serafico Padre S. Francesco d'Assisi , Con questo glorioso titolo com' munemente chiamate, per le sacre stimmate, che riceuè dal Serasino; onde per gloria sua maggiore è poi stato anche communicato a tutta la sua Religione

il titolo di Serafica. Questi, hauendo consacrate con la sua vita singolare le più solitarie contrade di Rieti; hà sempre largamente impetrato loro delle gratie, e de benefici dalla Diuina Bontà, & hoggidi pure non cessa d'interceder efficacemete per gli habitatori di queste. Con affetto di Padre amandole l'adornò quasi in

forma di Croce con quattro diuoti Eremitorij co'Monasteri dell'Ordine proprio annelsi, da lui medesimo fabricati: segnalando di più tutti con opere miracolose...

Il primo, & il più celebre, è vicino à S. Elia, Castello di Rieti, sopr'vn'alto monte, chiamato prima Monte Raniero, e poi Fonte Palomba, così detto da'padroni, ch'il possedeuano. Quiui, oltr'il Conuento de'Padri Riformati, destinato per i loro Nouitij, tanto più diuoto, quanto più solitario si rimira; Oltre la diversità de gl'Oratorij, parte dal Santo, parte da'quei diuoti spiriti, che in questo luogo menarono vita solitaria, e contemplatiua, sparsi per quel sacro speco si mirano: Rende stupore, & diuotione insieme il rimirare verso il più precipitante ciglione del Monte, vna Rupe diuifa per mezo, la qual' il Vuaddingo, che diffusamente ne discorre, anno 1217. tomo primo numero 19. afferisce esser di quelle, che nella Passione del Redentore miracolosamente si spezzarono, e nello scender'in questo luogo (quantunque da que'Padri sia stato accommodato il passo con ogni facilità possibile ) recatuttauia spauento grandissimo. In questa Rupe dunque il Patriarca Santo, dettante l'Eterno Iddio, sopri vn Elice ch'è incontro, scrisse l'anno 1223, la celeste, esanta Regola della Serafica sua Religione. Luogo (siami lecito dirlo) non inferior'al gran Monte Sinai : poiche se iui dall'Ererno Iddio su à Mosè data la legge del Timore; quiui à Francesco fù data la Regola dell' Amore, & il rinouamento della Legge Vangelica... Onde inferuorato di spirito quel Santo Pontesice Sisto IV. visitando questo luogo à piè nudi, & auuisato della fanità da' Cardinali, e Prelati, che seco andauano

Owner by Google

uano piangendo amaramente, proruppe in quellebelle parole riportate dal Vuaddingo al numero fopra citato. Locus iste Sancius est, Et entrato nella spelonca, replicò: Hie locus ille est, in quo Euangelica renouata est vita: sic à Des data Regula Fratrum Minorum.

Il fecondo è vicino à GREČCE, altro Castello di Rieti, celebre per molti capi, è in particolare per ladolce apparitione del celeste Bambino GIESV nelle, braccia del Santo, e per la miracolosa fondatione di esso i delle quali cose mi toccherà trattare al capo 1X-

Nel Terzo vicino al Poggio Baftone, medefima, mente Caftello di Rieti, come Tempio di gratic, ottenne la Pienaria remifisione delle fue colpe: e di quefto Santo luogo mi piglio licenza di lungamente difcor-

rere al medesimo capo IX.

Il Quarto vicino à Castel Franco, parimente Dominio di Rieti, nella contrada della Foresta, è di molti miracoli miracolo. Poiche quiui per intercessione del Santo si vide moltiplicar il mosto, ne'vasi con istupore di tutti. Ma più partitamente, e più chiaramente à fuo luogo fi darà piena relatione di questa Santa Foresta. Hoggi tutte queste Chiese son'habitate con religiofa pietà da'Minori Offernanti, & in effe la maggior parte di fua vita il Serafico Santo fi trattenne s ma particolarmente in quel tempo, che nella nostra Città era Vescouo il Cardinal Vgolino de'Conti, amato ftraordinariamente da S. Francesco, e primo zelantissimo Protettore della sua Religione, come ben prona il Ciaccone. Onde nelle Croniche, e ne Fioretti al Capo XVIII. fi legge, che bene spesso era chiamato da questo Cardinale in Rieti per farli dar'alcuni medicamenti molto saluteuoli per l'infermità, ch'esso Santo

Dominion Guigh

Santo patiua ne gl'Occhi. E fu tanto l'affetto, che questo Prelato portaua al Santo; che Tomasso Celano dice di lui . Conformabat se moribus fratrum : 6 in desiderio sanctitatis erat cam simplicibus simplex, cum bumilibus humilis, cum pauperibus pauper : erat frater inter fratres; inter minores minimus : & velut vnus caterorum; in quantum licitum erat, vita , & moribus se gerere studebat. Erat in Ecclesia Dei lucerna ardens, & lucens , sagitta electa, parata in tempore opportuno. O quoties depositis pretiosis vestibus, vilibus indutus, discalceatis pedibus, quasi vinus ex fratribus incedens rogabat ea, que ad pacem funt. Bene spesso il Santo Patriarca Francesco gli prediceua come destinato dal Cielo il futuro Pontificato. O se parlar potessero le selue taciturne degli Eremi del Ranieri, del Grecio del Bastoni, e della Foresta quante volte ci ridirebbono que'celesti pronostici dal Santo al Cardinale per seruitio della Chiesa vniuersale così spesso ripetuti . E finalmente, come conchiude il Vuaddingo nell'anno 1217. num. 10. to. 1. publicamente questo Santo Serafino gli diceua per lettere: Reuerendo Patri, ac Domino Hugoni totius mundi Episcopo , & Patri gentium futuro .

Perciò dichiamo, ch'il Serafico Padre, com'Auuocato particolare della nostra Città habbia nel Vaticano cangiato Postro in Oro, cioè al detto Cardinale Vescouo di Rieti , con la sua poderosa intercessione impetrato da Dio il Papato, com'à quattr'altri Sommi Pontesici della sua Religione. Dunque si puote dir libera-

mente ,

Fa in Vatican che l'oro all'Offro arrida.



### CAPOVI

상상상상상

QVI PIV SOMMI PASTOR POSARO IL PIEDE





KUYO, che fei Sommi Pontefici Romani in diuerfi tempi illuftrarono Rieti, con tenerui Refidenza. Il primo, che con la fua prefenza l'honorò sfu l'honor di Roma Honorio III. all'hora, che, accompagnato da molta Cardinali, confacrò la Chiefa;

Cathedrale fotto'l suo Pontesicato ristorata, come son pra al Capo III. dicemmo. Questo Pontesice si trattenne vu'anno e mezo in Rieti, cioè tutto il 1226. eparte del 25. nel qual tempo non solo confermò la Regola de Padri Carmelitani, come si vede nel Bollazio to. 1. ( Datum Reate 3. Kalend. Febr. Pontis. anno 10.) e canonizò S. Lorenzo Arciues (couo Dublimense figlio del Rè d'Hibernia (Datum Reate, 3. Idue Decembris, Pont. anno 10. to. 1. Bullarij) ma anche insise

insteme co'l Sacro Collegio de'Cardinali, riceuette-Rieti sotto la protettione immediasa della Sedia Apo, stolica, com'erano le Terre di Campagna. Ela causa, che mosse il Papa à sar ciò, si come apparsse dalla; Bolla instinuata dal Vittorio nelle sue Note; su per la costanza e sede, e c'hauea seruata alla Chiesa Romana nel tempo, che dall'Imperator' Ottone su assediata. Il qual fatto più diffosamente in detta Bolla si conta.

Il secondo fu Gregorio IX. degno Nipote d'Innocenzo III. & honorato Successore del sopranomato Honorio. Questi, per la divotione, ch'il suo Antecelfore portaua a questa Città, e per essere stato egli stefso prima Vescouo della medesima; creato Papa, per ricuperar la sanità, sece ritorno alla primiera Sede, l'anno 1227. (Valetudinis causa profectus est Reate, dice il Ciaccone) oue anch'egli fece opere fegnalare : tra'le quali trouo, che fece carcerar'i Signori di Miranda, Castello nel Reatino, ricettatori di Banditi,e di heretici : effque (·loggiunge il Ciaccone ) arcemillam, infanorum bominum afylum, vi eripuit . E del 1233. nell'iftefla Città canonizò S. Domenico, Patriarca de Predicatori s India poco, quafi inuaghito di questa Citrà; vi zirbriodi nuouo : doue fu riuerito da Federico II. il quale poi s'abboccò co'l Pontefice, circa gl'interessi di Henrico fuo figliuolo Ribelle della Chiefa:e dopo lunchi trattatilintorno a' graui negotij dal Ciaccone pienamente, e distefamente descritti, e dopo hauer confermati alla Città tutt'i Privilegi prima a quella concessi da Innocenzo III. Celeftino III. & Honorio, suci Predecessori; se ne tornò in Roma:doue morì nel mese di Settembre dell'anno 1241.

Il terzo che tenesse residenza in Rieti, su Nicolo IV.
Ascola-

Alcolano già Discepolo di S. Francesco. Il quale, per ester nate alcune seditioni in Roma; si trasseri nella nostra Cirtà, con tutta la Corte: doue sece vna promotione di sei Cardinali, come si legge presso Luca Vuaddingo negli Annali de'Minori To. 2. anno 1288. nella Vigilia della Pentecoste. Nicolaus IV. propter feditiones Romanorum, in Reatinam V rhem Sabinorum prosettus, in Vigilia Pentecostes Cardinales sec creauis, nullo babito delectu status aut conditions, sed tantiam virtutis. E Giouan Villani, lib.7. cap. 129. riferisce, ch'il detto Pontessee coronò in Rieti, Carlo figlio del RèLuigi di Napoli, accompagnato dalla prima Nobiltà

di quel Regno.

Il Quarto fu Bonifatio viij. che nel 1298. mentr'in questa Città risedeua nel Palazzo Episcopale, doue fi vedon'in alcuni pilastri infin' ad hora l'insegne della fua famiglia; si fece sentir'vn terremoto tanto spauen. tofo, che fenza dir' altro, potrò ricantar lo fleflo, ch'il Ciaccone, il Platina, & il Panuinio riferiscono. Tanto repente terremotu terra tremuit; quanto nunquam anteà auditus effet : quomultis diebus per interualla durante, adificia multa corruere : Pontifex Reate in Sabinis cum Curia erat: qui metuens, ne ruina edificiorum premeretur; cubiculum ex subtilibus afferibus in medio Fratrum Pradicatorum claustro, prato admodum lato, edificari iusit: eoq; in loco (quamquam borrenda byems effet ) aliquandiu resedit : ea enim perturbatio die festo S. Andrea fuit . Apparuit sidus cometes, grandis, magna alicuius futura calamitatis indicium, Oc. Cessato tale spauento, del 1399. questo Pontefice diede l'assolutione in Rieti alli Colonnesi, prima da lui, per le cagioni dal Platina allegate solennemente scommunicati : con patto però

thegli consegnassero Pelestrina, come secero: nella quale non solo sece buttar a terra quella superba fortezza; ma anche la Città, che nella sommità del monte era situara, riducendola nelle radici dell'isserso, con darle nome di Città Papale. E di più in Riesi sece due publici Concistori: vno nel 1295, nelli quattro tempi dell'Aduento, creando sette Cardinali: l'altro nel 1298, alli 4- di Decembre, promouchdo alla. Sacra Porpora sei Cardinali, tra quali (com'altrouedisi) su Teodorico Ranieri Vescouo di Riesi.

Il Quinto su Sisto Quarto: il quale per esser figlio di S. Francesco, apunto menti era Vescouo della nostra Città Gio: Colonna Cardinale, sua Creatura, volle non solo trattehersi molto tempo in Rieti; ma à piò nudi visitar ad vno ad vno li Venerandi luoghi del suo S. Padre Francesco. Sixtus Quartus (dice il Vuaddingo, Tom. 1, num. 19.) iam Pontisex omnia persustrativo voluit nudis pedibus: monitusq; à quibus dam Cardinalibus, precipuisq; su Comitatus vivis, vs. saluti caueret; respondit: locus iste Sanctus est, equel che siegue.

Il Sefto, & vitimo Papa fu Paolo il j. che hauendo intefo li danni irreparabili, che al Territorio Reatino il Fiume Velino apportana per effer ricrefciuto il fasso del vado, per lo quale sgorga nella Nera, (come nel capo 3, sè detto.) talmente; ch' allagana tutte le più vaghe, fertili, e delitiose campagne di quel contorno, esentito l'istanze continoue precedenti fatte dalla Città'; & in particolare nel tempo di Leon Decimo, del 1514, ch' à tal'estetto la Città riserbò il trattato di questo negotio nella persona di Francesco Eusebi, come costa nel Libro delle Risormationi di quell'anno, al foglio 539, & in esso su negotiato col Cardinal Bernardo

nardo Tarlato, del Titolo di S. Maria in Portico, all'hora intrinfeco del Papa, e Theforiere Generale di S. Chiefa, al quale questi maneggi s'apparteneuano.

Mosso dunque il Santo Pontesse dalle precedenti, e fossequenti domande, ordinò (come già altre volte ho detro), che s'aprisse questo già riempiuto vado: e poi, per veder' il marauiglioso essetto, che produccua, personalmente volte trasseriris alle Marmora e poi in Rieti, doue gli sutono satti apparecchi veramente Papali, archi trionfali &c. Inuaghito dunque del luogo, e sentito, essere stato da molti altri Papi habitato in essa molto rempo si trattenne.

Tutto ciò dal detro libro delle Riformationi apparifce: Si che effendo stata Rieti Residenza degl' annouerati Sommi Pontesici, ben si versica il dire:

Qui più Sommi Pastor posaro il piede .



# CAPO VII

的特殊的特殊

QVI STABILI SATVRNO IL SVO BEL REGNO





PIV ch'euidente gli Autori, e Fondatori della Città di Rieti effere stati Saturno (anche detto Sabatio) e Sabo fuo figliuolo, come felicemente lo proua l'ingegnosa penna del nostro Monsig, Mariano Vittorio nella sua

storia manuscritta, la quale succinramente qui ristringerò, con la scorra di vn suo Sonetto, ch'a suo luogo recherò alla distesa. Dice dunque:

Saturno il Gran, che Sabatio dett'era,

Alsi consorte, e di Sabo Almo Padre, &c.

Saturno, del quale noi parliamo, altrimente Sabatio, per non entrar' in ambiguità, e per andar con chiarezza (effendo flati molti Saturni) fu figliuolo di Saturno Ethiope, che dalla Scrittura Sacra chiamafi Chus, primo Prencipe, e genitore degli Ethiopi, figliuolo di vn'altro Saturno Egittio, cioè lo flesso; che o Cham,

Cham, o Zoroaltro, così dalle facre carte nominato, st ato prima origine dell'Africa, e dell'Egitto, ma figlio di Noè, padre dell'humana generatione dopo'l dilu nio . Hebbe Sabatio vn'altro fratello, che fi chiamò Saturno Babilonico : dal quale traffe origine il Regno di Babilonia, lasciando dopo di se Gioue Belo, da cili Nino discese . I and anarias of a little of z 113

Fix il nostro Saturno detto Sabatio in voce barbara, come riferisce Dionisio, dalle danze, e feste di Bacco. Lo steffo afferma Anfiteo nel lib. 2. Fù Pontefice, e perfettiffimo augure: regnò prima nella Scithia Rè de'Saghi: hebbe moglie Rea Frigia, da'Greci e barbari per le varie virtù in mille modi nominata, cioè Deorum Mater, Vesta, Cybele, Angidista, Brinone, Suria, Magna DeasIdea, Dyndimena, Philena, Festinuntia, Berecynthia,e fimili . Hebbe Rea da Sabatio due figlinoli, Berzene, e Sabo. 2 1691 70001 1 20 000 1,0 17 17 17 17

Saturno dunque il nostro, Beroso Babilonico, & al- , A119471 tri, che veramente, e fedelmente scrissero le storie della Soria, affermano regnasse dall'Armenia sino alli Battriani, in quella lunghezza di terra, che con lingua Persiana fu chiamata Saca Scithia, creato Re di Arasse il fuo figliuolo Berzene, che molto tempo gouernò l'impero con felicità & applauso di tutti quei popoli. Perche Gioue Belo suo Nipote, figlio di Saturno Babilonico, impadronitofi della Soria, per la naturale, masfrenata voglia di regnare, aspiraua alla Monarchia; e non potendo dilatar l'Impero fenza sbarbar'i vicini Regi; cominciò à tender infidie à Sabatio fuo Zio, fotto colore d'altre precedenti cagioni. Questi accorgendofi,fenza la fuga non poter'vscir'dalle mani di Belo;nascostamente si ritirò ne Caspij, done per alcun tempo

Lase ?

visse sicuro. Mà, perche anche colà penetrò l'ambitiosa inuidia di Belo; fuggissene alli Battriani, doue si tratenne infin'alla morte d'esso Bello : a cui success e nel Regno Nino, di lui figliuolo, che non folo per li pa. terni comandi, ma anche per l'auidità di regnar folo; M'infelice Sabatio di nuouo tendeua infidie : Sì che fu forzato, lasciando Rè Barzene suo figliuolo, come riferisce Diodoro nel 4. ritirarfi nel Ponto Sarmatico. l'anno dell'Impero di Nino 43. regnando Egialeo appo i Siconi auanti alla venuta del Redentore 2015. anni in circa: & effendosi trattenuto nou'anni in Ponto. fe ne venne in Italia l'anno primo dell'Imperio di Semiramide, che dopo Nino s'impadroni della Soria. In quei tempi regnaua in Italia Giano, huomo veramente religioso, pio: del quale lasciò scritto S. Agostino, lib.7. de Ciuitate Dei, le seguenti parole. De las no non mihi facile quidquam occurrit, quod ad probrum pertineat: Nel libro di Berofo Babilonico, fi legge, che Giano fu lo stesso, che Noè per l'inventato vino, che in Hebreo si dice Iain . Confermano ciò li Greci, chiamando Giano Enotrio, parimente dal ritrouato vino. Gioleffe Hebreo diligentissimo Historico, pensa effere stato vn Nipote di Noè, figliuolo di Giafeth, da Mosè chiamato Iauano, il quale fu il primo, che nauigasse in Grecia, in lingua Hebraica dal nome di lui det. ta Iauana. Con questo presupposto; essendo stato Giano primo Rè della Sabina, secondo il testimonio di Cazone in Originibus, vien'in conseguenza, che risedesse nel più bel sito di essa, ch'è quel di Rieti : Et accioche la confeguenza non paia violenta: fi conferma con l'euidente congettura d'yn fonte vicino alla Città, che infin'ad hora non folo esto, ma anche tutta quella.

37

contrada fons land, le volgarmente fontiano, fi chiama. Quiui dunque il fuggitiuo Saturno fu da Giano, come suo disendente obmigialmente raccolto; anzi in breue lo prese a parte nel Regno, dandogli per suo dominio tutta quella regione, che poi dal suo figlio Salio no mara Sabina come canto eccellentemente Silio nell'VIII.

Pars laudes ore ferebants y it in with ann M Sabe tuas, qui de patrio cognobiale primus y lonante. Dixisti Populos magna ditione Sabinos, y civil result &

inesco m va le tenete controllo, ind m monacono Sabo dunque, figlio di Saturno, e di Rea, abapoo e sa sabo dunque, figlio di Saturno, e di Rea, abapoo e sa safferna la color, com firma de la color di Saturno de la color del

#### SONETTO

di Monfig. Mariano Vittorio

Siede fu'Icor d'Italia, honeila, alsiera,
Vn'amtica Città; cui la gran Madre
Di tust'i Dei fe Rea Ealte, e leggiadre
Mura, c'hor son di gente ampia, e seuera.
Saturno il gran, che Sabastio dett'era,
A lei consorte, e di Sabo almo Padre,
Froggendo con l'alpeliri Caspie squattre,
Pos'sui la sua ricca aurea handiera.
Da Sabo poi Fidio nomato, e Santo,
Che di Noè si tien vero abmipate.
Desti sfur li Salvini, bonessi santo.
Tre più ch'età dopo il Dilusto pase
Primo Rè sarla vi Padre al Mondo Santo,
Hor viste a noi su le marmoree note.

Oltre le suderte ragioni, che Sabo sondasse Rieti, è confermato da vn Tempio di lui, che anche Santo (come dice Silio, e tutti gl'altri più antichi) su chiamato, situato in vn solleuato monticello. nel campo Reatino vicino à Contigliano, di sorma sferica a aperto verso il Cielo, e fin'ad hoggi chiamasi quel luogo colle di Santo: emolto più per l'Iscrittione del marmo in esse tronatò, che nella Città al presente si conserua in vna cata de Reamichi, ancorche in qualche parte mutilato, con questi precsifi caratteri.

# PATRI REATINO SACRVM. OB HONOREM AVGVST. VI. VIRI A V G V S T. TITVS BETVLNVS FELIX AVLVS LICINVIS SVCCESSVS TITVS POMPONIVS MODERATVS. PVBLIVS VETIVS MODERATVS. LVCIVS FLAVIVS HERMEROS C. SABINVS ACHORISTVS.

DD.

Si vede anche vna Lapida, nel monte della Pietà riposta, con sei versi all'Enniana, posta da Lucio Munio
per la Vittoria ottenuta contro i Parthi, il quale come
riferisce Dionisso nel secondo, diede la solita decima
al Dio Santo, lo stesso che Sabo. L'inscrittion'è la
sequente.

S A N C T E.

De Decuma Victor tibei Lucius Munius donum
Moribus antiqueis pro vifira hac dare se se
Visum animo suo perfecit tua pace rogans te
Cogendei, dissoluendei, su vis sacista faxeis.
Persicias decumam vis sacista vere rationis.

Perficias decumam, vt faciat vera rationis, Proque hoc, atque alieis donis des digna merenti.

Aggiugnefi, che in verun'altra parte della Sabina, per grande ch'ella sia, sono tante contrade, che ritengano il nome de'suoi grandi Fondatori, come Rieti, Nella quale, oltre le sopradette è vn Territorio chiamato Pistignano (in latino Pissimanius) così detto dal Dio Pistio, lo stesso che Santo, da cui si dinominano tre altre contrade, cioè Valle di Santo, Voto di Santo, Colle

di Santo: resta ancora nella stessa Cirtà Porta Cinthia, così detta da Rea madre di Sabo, che ancor Berecinthia si chiamata: tutti chiarsisimi inditij, che Rieti su la Regia di Saturno, hancodo tanti luoghi a se e suoi parenti dedicati.

Rede alqua:o incredibile questa verità quel detto di Suetonio, nella vita di Vespasiano: mentr'afferma, che quel grand'Imperatore si beff ggiaua di coloro, che adduceuano la profapia di lui da fondatori di Rieti, e de vn Compagno d'Hercole, con quelle parole: Quosdam, qui & conantes originem Flauij generis ad conditores Reatinos, Comitemque Herculis, cuius monumentum extat via Salaria, referre; irrifit vltrò. Donde si potrebbe raccogliere, che i fondatori di Rieti fussero molti, e trà questi vn Compagno d'Hercole, e non Saturno Sabatio, e Sabo suo figliaolo. Ma scioglie questa difficoltà AldoManutio nell'Epistola Reatina al Cardinal'Amulio: prouado, che Sabo era chiamato in mille guile: Sacus da Lattantio, e Martiano, Sanclus Fidius, e Semipater da Ouidio: Dius Fidius da Catone: il quale foggiugne à nostro proposito: Et putabant, bunc esse Sanclum ab Sabina lingua, à Graca Herculem. Propertio lo riconobbe per Hercole, quando diffe :

Sancte pater, salue, cui iam fauet aspera Iuno :

Côferma questo detro Festo con quelle parole: Proteruiam si Sacriscium, quod est proficicendi gratia Herculiam sanco, qui festices telem est Deus. Fa di ciò fede va tempio, posto in antico sito della Città, che sin'horatitien il nome di Herculano, se ben corrotto in Acharano, e nella Chiesa Carhedrale leggesti la seguente iscrietiones posta nella Cappella di S. Catarina. LOCVS CVLTORVM HER CVLIS
RESPUBLICA SVB OVADRIGA
IN FO. P. XXX.
IN AGRO PEDES XX.V.
H V I C L O C O.
O. OCTAVIVS COMMVN.
T. FVNDILIVS OVARTIO.
IN F. P. XIIII. IN AGRO P. XXV.
D O N A V E R V N T

Dal che chiaramente si raccoglie, che Santo, così nomato da'Sabini; su da'Greci, che in Rieti soprauen-

nero, chiamato Hercole.

Conchiudiamo dunque, che da Saturno, cioè Sabatio, e Santo, cioè Sabatio, e Santo, cioè Sabo (uo figliuolo, o pur Hercole alla Greca, fu Rieti edificata, e dedicata, Rea, nell'anno 1977. del Módo creato 321 dopo (Vniueríal Diluuio, il qual successe del 1636 ab orbe codio, secodo Filon Hebreo, & il P. Giacemo Saliano, imázi alla felice nascita di Roma 1324, della incarnatione delRedétore, calcolando col Baronio 3221. col Rosacio, 1937.col Vittorio, 1983. ma col Saliano 2075. Di modo che dalla sua sodatione sin'al presette anno 1635, sono corsi anni 4856. dall'edificatione di Rieti, computando con il Baronio ma co'l Saliano, il qual siegue la versione. Hebraica, sono 3710. anni.

(C+3):(+3)(C+3)(C+3)



# CAPO VIII-

TO THE PROPERTY OF

QVIVI NASCENDO HEBBER TRE AVGVSTI VN SEGNO.

#### CONTRACTOR CONTRACTOR



ON poteua da nobiliffima Patria, quafi da lucidifsimo fole lampeggiar'altro, che quei chiarifsimi raggi, li quali hanno illuftrato lo fplendore de'Regni, e delle Monarchiche corone. Chi non fa riuerenza al gioriofo nome di Fla-

uio Vespassiano, Capitano di tanta sima, e di tanto valore; che meritò col silo dell'opre sue suppane vederni tessere poppara Imperiale sopra l'oscurità di furibondo cimiere, e cigner le tempie con gloriose diademe, non tanto all'Impero di Roma, quanto alla Monarchia del Mondo tutto; Nè deue ciò recar merauiglia. Perche, essendo egli stato saggio imitator di Tito Flauio Petronio suo Auo, già Capitano nell'essercito di Pompeo, e diligente seguace delli due Flauij Sabini, l'uno suo Padre, anch'egli valente Capitano, s'altro suo stello

rello Prefetto di Roma; non hebbe pari per fostener'il graue incarco dell'ampia mole del gouerno vniuerfale. Nè fi dee rivocar'in dubbio, che questi grandi Prencipi con Tito, e Domitiano, e tutta la loro profapia fuffe. ro proprij Reatini: testificandolo chiaramente Suetonionella Vita di Vespasiano, col Beroaldo suo Commentarore sul bel principio dicendo, Titus Flauius Petronius, Municeps Reatinus, e quel che siegue: E poco dopo: Vespasianus natus est in Sabinis vltra Reate, vico modico, cui nomen est Phalacrine . Nella qual Villa hoggi disfatta ( dalle cui rouine afferisce il Vittorio effer nata Ciuita Reale iui vicina ) essendo fi trasferito là Flauio Sabino da Rieti sua Patria per passar quiui l'estate con Polla Vespasia sua Consorte, Gentildonna. Norcina: e vi si trattennero fino alli tanti di Decembre, doue in quel mese nacque Vespassano: & amò tanto quella sua Villa; che in essa anche volle morire. Cutilias, ac Reatina rura, vbi astiuare quotannis solebat, petijt; Il quale anche il suo Primogenito Tito volle imitare, poiche di lui conchiude il medefimo Suctonio: Excessit in eadem, qua pater Villa . E vedendosi Vespasiano giunto al fine de giorni suoi ; disse : Imperatorem Stantem mori oportere. Fu di tanto giouamento il suo gouerno, non folo alla Romana Republica, ma anche al restante del Mondo; per le continoue guerre quasi distrutto, che in rendimento delle douute gratie fabricò nel foro di Roma l'immenso tempio della Pace : nè contento di ciò, vago di ben fare, nella via Trionfale nel mezo della stessa Roma dedicò al publico piacere quella smisurata machina, che con guasto nome (come guasta è l'opera ) Colosseo s'appella, anzi hoggi ancora quell honorato cadauero (per così dire) ferba l'honor' e la

944
e la fama di lui: scorgendosi da quella parte, che neresta, la gran potenza di chi la comandò. Poiche l'altezza reca spauento, la vassirà merauiglia, l'Artificio
diletto, la Maestà riuerenza: e con miracolo dell'artecrebbe sì in vn momento; che in vn momento si trouò
Roma cresciuta sopra se stessa. Onde cantò Martiale
quell'honorato Episonema:

Omnis Cafareo cedat labor Amphiteatro: Vnum pro cunchis fama loquatur opus.

E con ragione. Poiche, nè tutte le barbare nationi, alla distruttione di Roma congiurate, con l'antiche e moderne infestationi; nè Roma stessa nelle sue proprie viscere crudele per conuertirle in nuoui edificij,dopo tanti secoli ha finito di distruggere questa gran merauiglia del Mondo. Ma io non tanto ammiro le predette machine, con infinite quasi Città ristorate, ben. che magnifiche, & ammirabili siano; quanto la prudenza, con la qual'egli ristorò la politica disciplina affatto estinta. Non perdonò nè a spesa, nè a fatica infin'à tanto che la ridusse a quel segno, ch'ogn' vn sà, con bene vniuersale di tutti gli ordini,e qualità di persone. La modestia în si gran Monarca supera ogni merauiglia. Ricusò i colossi,nè mai ammise quel tante volte meritato Titolo di Padre della Patria, fino all' estrema vecchiaia. Sprezzò i ditterij de ciarloni: difsimulò l'ingiurie, sepellendole in vna perpetua diméticanza: la clemenza trionfò talmente nel suo magnanimo cuore; che liberò anche i rei di lesa maestà con. la fola correttione delle parole. Fù vago di accumular denaro fenza rapir l'altrui (nol niego) ma del denaro con somma liberalità, e magnificenza per seruitio dell'Impero si seruiua: scordato affatto de'commodi

prinati per procurari communi. In queste quattro segnalate virtù confidato, potè sicuramente nel mezo di seditiose contentioni affermare, che ò i proprij figli farebbono per succedergli nell'Impero,o nessuno. Il che puntualmente successe. A'pena hebbe chiusi gli occhi Vespasiano; che Tito suo Primogenito, colmo sì delle glorie paterne, come anche de proprij meriti; fu con voto di tutti nel paterno Trono collocato . Souerchio sarebbe annouerare gli heroici fatti, che cotanto lo sublimarono: douria bastare l'hauer in due anni felicemente vltimato il Gerosolimitano assedio, dal fuo Augustissimo Padre due anni prima incominciato. Basterebbe il rispetto, che portò, e portar fece da' Soldati alla Reale stirpe di Dauide. Ma più d'ogn'altro formonta quell'vnico Elogio, che à nessun'altro conuenne, di comun consenso de buoni, dalla stessa gratitudine dettato: Amor, & delicia generis bumani. Poscia che, essendo stato eloquetissimo in pace, valorofissimo in guerra, clementissimo co'delinquenti così piaceuol', e liberale, che non negaua mai cola à veruno: del che ripreso da gli amici, rispose da quel che era; Neminem à vultu Principis triflem discedere oportere; e cofermollo co vn fimil detto, ricordandosi in quel dì, di non hauer beneficato alcuno, Amici diem perdidimus; non hebbe auanti di se chi lo superasse in magnificenza: finito, e dedicato che hebbe l'Anfiteatro e le Terme; fece la caccia di 5000. fiere: richiamò dall'essilio l'inclito Filosofo Musonio Rufo: si dilettò dell'amicitia di Asconio Pediano, huomo dottissimo. Morì nell'anno secondo del suo Impero, Prencipe degno di perpetua. memoria: fu come vero Padre della Patria pianto con publica doglienza, e lutto del Senato, e del Popolo Romano, lasciando a'posteri vna perfetta Idea di Monarcha suprema. Onde di Vespassano e Tito suo sigliuolo,nel capo primo del Trionso della sama, così cantò con ragione il Petrarca:

Poscia Vespasian col figlio vidi, Il buono il bello, e non già il bello e rio.

A' Tito successe, secondo il detto del Padre, Domitiano suo fratello. Il quale, benche discorde fosse nel tenore della vita; non potè affatto estinguere il chiaro lume de meriti loro nè la meritata da essi divotione de Popoli: anzi leggiamo, che molti de loro fuccessori : ò per ragione di parentela (come Flauio Claudio,conforme afferma Trebellio Pollione, e nota nella sua Cronologia Romana il Sig. Giacinto Gigli, nell'anno di Roma 1020. e di Christo 269. e Flauio Costantino Imperadore, prouato dal P. Seuerano, nella parte prima, al foglio 472. delle fette Chiefe di Roma, per me. ra ambitione, come Flauio Giustiniano, & altri,si fecero chiamar Flauij : volendo co'l nome de'loro antenati amati Imperadori conquistarsi la beneuolenza de Popoli. Adunque Rieti è Patria di questi grandi Imperadori, Rietie Madre loro . Quella Città, che fu prima Regia di Saturno Sabatio : Quella Città,i cui figli furon de primi habitatori della Città di Roma, si com' affermano Varrone nel lib.4. de lingua latina, e Catone in Originibus, mentre cochiude: Palatinum collem Roma Itali filia, sed prius Palatinum Aborigines tenuerunt, qui ex agro Reatino profecti sunt:quella Città, che Principessa. dell'antica Sabina) come proua Iodoco nel capo 2 dell' Italia Vniuersale) è sempre stata inuincibil Guerriera : quella Rieti, la cui potenza opponendosi alle maggioti è più superbe teste de Prencipi, e Regi che furon. mai nel Mondo, cioè contro Ottone Imperadore, Luigi Rè di Napoli & altri, come nelle sue note rammemora il Vittorio; sempre mai si è resa vincitrice, e gloriosa: questa è la Patria loro. Sì che parmi questa nobilissima Città cotanto grande, & ammirabile; quato è l'esse madre di questi inuitti Imperadori, & essi submirabile; quato è l'esse rianto mi paiono grandi, & ammirandi, quanto è l'esse sigli dilei. E perciò potrò pur dire liberamente.

#### Quiui nascendo bebber tre Augusti vn segno:





## CAPOIX.

Quilling a **Lead of the Contract** 

DI REA QUEST' E CITTA DEL NOME HEREDE .

alle elle elle elle elle



VANTVNOVE ne precedenti dicordifia flato da me in qualche parte accennato; che da... Rea Rieti fi denomina turtauia, perche potrebbe oppor qualchuno, che Reate, fia derta à ila, verbo Greco, che fignifica affluenza di humori; il qual

nome tanto più gli conniene; quanto che da Fiumi, e Fonti, e Laghi in ogni tratto per lo fuo dominio vieni; inaffiata; rilpondo, che quelta confideration'è inuentata da moderni periti della Greca lingua, i quali tutto all'Etimologia di effa traggono. Sarebbe però graderrot, per fogni de moderni lafciate gli antichi Autori, che da Rea Moglie, e rilpettuamente Madre, di Saturno, Sabatio, e Sabo, luoi fondatori, la de-

nomi-

nominano, come à bastanza nel Capo VII. habbiamo prouato. Di qui è, che nulla riliena la derinatione, allegata da Gio. Villani nelle sue Historie al libro a. cap. 25. doue dice, che Rieti fusse nominata da Rea Madre di Romolo, e Remo, con l'occasione, che da Amulio suo Zio per l'incesto commesso (com'egli dice) fù fatta seppellire viua viua nel medefimo luogo, dou'c'hoggi la Città di Rieti, che per lo suo nome fulle poi , Reate, chia nata: con altre fimili vanità feaza fodi fondamenti recate; attefo che auanti alla nascita di Romolo per molte centinaia d'anni, come di fopra calcolai; così effere stara chiamata, mostrai con zante autorità: anzi diffi, che i Reatini furono de' primi habitatori di Roma, per testimonio di Catone nel lib. che tratta de Originibus: e parimente Varrone. nel 4 libro de lingua la ina riferilce, aborigines veniffe Reatino ex agro, termifog; Roma Collem: qui ab ipsis quod Palatini dicerentura: Palatium fit poftea appellatum. E Festo conchiude : Reate Sacranos exortos ese, qui e Septimontio Ligures , Siculofq sejecerunt . Città fi antica; che Iodoco (nella descrittione dell'Italia particolarre, titolo de Sabinis, cap. 6.) la deduce fin dal tempo, che nè men erano nati i fondatori di Roma, dicendo: Inter primarias Vrbes Sabinorum fuit Reate, cuius vetustissima est origo: quippe quam Aborigines V rbe sua Lista pulsos intra se se recepisse ; Dionysius libro 1. testatur, quod ante Bellum Traianum factum eft. Siche con tante autorità da me recare; endi Silio Me di lodoco, e del nostro Reuerendiss. Vittorio, e de' marmi nella nostra Città scolpiti, potrò sicuramente affermare, che Rieti sia stata edificata 1324. anni prima della Reina del Mondo Roma, E fu di tanta porenza; -7. 3

22; che non folo fu capo della Sabina, come proua il già citato Iodoco nella descrittione dell' Italia vniuerfale , cap. 2. de Italiz finibus : Reate Sabinorum quondam caput , Episcopali titulo insigne , dic'egli , & il Merula, con Filippo Cluuerio foggiunge, che il dominio di questa Città ne' medesimi tempi si stendeua dalla Mentana latinamente detta Nomentum, fin'ad Amiterno vicino all' Aquila, A Nomento resque ad Amiternum, edopo vsque ad Interocreum, come chiaramente fi caua da Antonino Augusto, da Strabone e dal Merula, perciò non è meraniglia, se quasi alli medesimi cofini lo spiritual dominio della Chiesa Rearina fin'ad hora fi stende: ritrouadosi sotto la diocesi di Rieti circa 1 58. luoghi tra Terre, e Castelli : de quali al fine di quest'opera registrerò ordinato Catalogo. Ma di più ananti, c nel tempo del Romano Impero, fu celebre Prefettura , à detto di Cicerone de natura Deorum libro 2, e nella 3. Catilinaria, e di Liuio nel lib. 38. e Valerio Massimo nel lib. 1. e.8. Et Aldo Manutio parlado di Rieti de Quassitis per epistolam dice: Prafectura fuitex illo genere in quas, ibat Prafecti, à Prasore Vrbane Romam mifa. E Sueronio, nella vita di Vespasiano, e Manutio de Romanis antiquitatibus, prouano effere stata Municipio . E Cicerone vn'altra volta nel lib. de Legibus la crede Republica. Il che fi conferma con l'inscrittione posta di sopra : LOCVS. CVLTORVM HERCYLIS RESPUBLICA, e con. vn'altro Marmo trouate in casa de' Pennichi, doue si

REIP. REAT.

E fimilmete fi legge in vn'altro ritrouato del 1618;

#### REATINUS. SALLUSTIANUS REIP. REAT. LIB. S. F.

Dalle quali, autorità si può inferire, che in diuersi tempi fuste Municipio, Presettura, e Republica.

Restan'hora due particolari da aggiugnere: l'unosi è la dichiaratione dell'Arme di Rieti da me nel Frontispicio di questo libretto fatta scolpire: l'altro la descrittione della Campagna, e de suoi Castelli Giutiditionalia.

Hà pen Armela Città di Rieti vno tendo, diuifo pet mezo in dueparti equali ... Nella parte di fopra ima campo roffo, è vna Donzella ; la quale s'incontra in. s'un Cauallier' armato, e gli porge vno ftendardo. Nell'altra parte in campo azurro fi vede vna Rete, & in effa dua piccioli Pefci, che in triagolo vegono ad viirfi có vn'altro Pefce maggiore; il qual'è fuori della Retele tutte quefte figure fono d'vn medefime metallo, cioè d'Argeto: effendo d'vn'e l'altro capo, com'habbiamo detto, di due diuerfi colori cioè roffo, & azurro.

Da altri variamente si narra, e si spiega l'origine di quest'Arme. Ame pare di poter intendere per la Rete la legge, anima d'ogni corpo ciuile, ò sia. Città, ò Prouncia, ò Regno. La legge strigne tutti, e così la desini Demostene l'Oratore, e per tale su riceuta da Martiano nel lib. I. delle Issitutioni. Abbraccia anche quelli stessi, che sono di va sangue medesimo co'Legislatori, come Pomponio determinò, nel suo

21 lib.di diuerle lettioni, evien regiltrato alla leg.fin. ff. de legib. che però à Remo effendo stato disubidiente alle legge del proprio fratello; si data sentenza di motte.

Fraterno primi maduerunt sanguine muri .

Siano dunque i fudditi quei due Pesci racchiusi dentro alla Rete is perche il Binario, tra de note dell'Arithmetica, è il primo che significhi numero, e multitudine. Il Pesce più grosso di all Magistrato, à cui si conuiene l'unità, e la maggioranza. Imperoche, quantunque in esso molti beni spesso di la Republica. Hor il Magistrato, etiandio che non sia compreso nella Rete; almeno ad essa si moltra vnito, e congionto attescente sa di mestieri, che adherisca alle leggi da lui promulgate per aiuto, & auanzamento del bene publico: essendo che, come disse quell'altro Poeta.

Evèro, che ad ogni Città fi può applicare la Rete, símbolo della legge: e per quefto, chi volle esprimere la facilità, di felicità di quel gran Capitano Timothro, in debellare varie piazze de nemici; dipinie la Fortuna, che mentr'egli dormiua, con la Rete piu e più Città gli acquiftaua: il che intendo io del ripofo, che ficuramente può prender il Magistrato & il Prencipe, mentre le Città a lui soggette ritrouansi dentro il ristretto di ottime leggi. Con tutto ciò la Rete già detta, in quanto ella è simbolo della Legge; particolarmente alla Città di Rieti si aggiusta: esseno il Curi da'quali Numa, il Romano Legislatore hebbe l'origida'quali Numa, il Romano Legislatore hebbe l'origida.

ne sua da me rammemorato vn'altra volta, nel cap. 4.

La Donzella poi, che porge al Caualliero l'Infegna; sia la Madre Rea, à cui ben su dal Marito Satuno, ò Sabatio, dedicata la Città di Rieti. Così serisse Silo.

Magneg; Rease dicatum.

Calicolum Matri

& il Vittorio nel nottro linguaggio. 20 210 21

Di tutt'i Dei se Rea l'alte, e leggiadre.
Mura, obbor son di gente ampia, e seuera.

Ma era più conuencuole, ch'il commando della . Citrà ella cedesse al Marito Saturno, douendos da . Huomo valoroso, & accorto, e non da Donna imbele le & imprudente i Regni gouernare.

Quindi è, che Rea porge lo stendardo al Conforte fuo Saturno: di cui ir conformità di quetto il medesimo Poeta conchiude,

Saturno il gran, ohe Sabatio dett'era, A lei conforse, e di Sabo almo Padre, Fuggendo con le alpestri Caspie squadre; Pos iui la sua ricca aurea Bandiera.

Quetto è quanto m'è potuto founenire circa l'efplicatione di quett'antichifsim'Arme ola eni antichità mi vien'approunta da vna medaglia di bronzo ritronata in Ricti ne'più cupi fondamenti del Palazzo di Monfignot Marian Pietro Vecchiarelli, Decano della-Signatura di Gratia

Deggio finalmente, per compimento di questa operetta cominciar à descriucre le Reatine Campagne, & Moi Giurifditionali-Castelli, havendo à bastanzaidi topra nel capo 4 descritta la Città.

Essendo dunque Rieti fabricata parte in piano, o parte

parte in collina, più vicina a' monti Australi; dopò Ipatiosa pianura, da Colline più da vicino, da' mon-

ti più da lontano, vien coronata.

Dall'Oriente vedefi spiccare in ameno Colle Castel Franco, che con la sua Rocca guarda tutte quelle foggette pianure da qualfiuoglia incursione, che potesse occorrere, com' altre volte hà fatto, e però da Reatini d'ogni gabella effentato, e fertilissimo di grano, vino, oliue, e ogn' altra forte di frutta. In vn. Colle incontro à questo veggionsi le vestigia dell' antichissima Città di Lista, habitatione degl'Aborigini, da' Sabini distrutta, che Lista parimente, si chiama. presso Dionigi, e l'Alberti. In amena Valle, tra questi due Colli discendendo da'vicini monti, per sotterranei meati sgorga il Fiume (perciò da'Greci detto) Casaro, oltre modo gelato. A pena nato, non lungi vn tiro di mano dalla fua culla, raggira vna mola di grano, e poi fuori, e dentro la Città, per lo cui mezo trascorre ; fa girar'altre sei : negl'estini ardori innaffia con somma vtilità degl'Agricoltori li sogetti poderi. In questa riulera suole scaturire il Fonte da Plinio detto Neminio: il quale col suo crescer', e decrescere dà euidente segno della futura annona (chiamasi da'no. firi Acqua Rea)e così lo descrisse il Padre Bernardino Stefonio 2 Tr

Fons vnus vno promicat loco nunquam, Neminius vocatus in Reatino

Vber, saluber, purus, & sugax bumor,
Et hos, & illos exitus sibi querit.

Poco lontano da questo scorgesi la Chiesa della ... santissima Nontiata con Convento de Padri Eremi ... santi e qui vicino la Foresta, Convento de Patr

Zoccolanti, nobilitato dal P. S. Francesco con quello stupendo miracolo della Vigna, pienamente raccontato al capo 18. de Fioretti, e dal Vaddingo tom. 1, anno 1257, num. 18 'll quale dice di più, effere stata consagrata da Papa Gregorio IX. & in certi tempi habitata da' Padri Clareni, e finalmente da vn Vescouo di Rieti restituita alli Padri dell'Osseruanza. Hoggi vi si serba vna miracolosa Imagine della Vereine, e la stessa Vasca doue il P. S. Francesco fece moltiplicar' il Vino. Non molto distante si vede vn. rileuato monticello, detto anticamente Palatium, habitato dagli Aborigini istessi, che per la prossima palude fatta dal Velino, per testimonio di Varrone sopra citato nel 4-lib-de lingua Latina, e di Dionifio nel lib. 1. habitarono, & imposero il nome al Palazzo, c monte: Palatino di Roma. Ne'moderni tempi il sudetto monte chiamafi Monte Gambaro, forfe per la. famiglia de'Monti Gambari che'l possedeua. Ciò non solo mi costa per traditione; ma per vn' Epitafio d'vno di quella famiglia, posto nella Cathedrale di Rieti, che così dice:

HIC REQVIESCIT NOBILIS ET EGREGIVS VIR DOMINVS CHRISTOPHORVS DE MONTE GAMBARO DE REATE SCRIPTOR ET ABRE-VIATOR APOSTOLICVS, QVI OBIIT ANNO DOMINI M.CCCCXXXXV. 30. DECEMBRIS-

Et hora in esso vedesi yn bel Forte, che per disesa desoggetti Piani, e laghi, su dal Commune sabricato, Alla Destra verso Tramontana in più sublime Monte vedesi il Poggio Bastone, Castello fauorito dal nostro firo Protettore S.Francesco con la sua habitatione, e Chiefa da lui edificata in honor di S. Giacomo Apoftolo: reftando anch'esso certificato dal supremo Signore della rimefsione de fuoi peccati. Questo facro luogo è da'Minori offeruanti custodito, de in effe fin' ad hora molte miracolose memorie del Santo si vedono. Poiche don' egli era solito far penitenza, vi fi feorgon'impresse nella rupe le forme de'suoi santi gomiti, del capo, e de piedi come all'incontro, la forma del Demonio tentatore, à guila di gigante . E tra'l Convento, & il Castello a meza strada, dice il sudetto Vaddingo nel detto tom. r.nu. 21. Anno 1217. che vi sia impressa in vna concaua rupe la figura del Breujario del P. S. Francesco, che per timor d'una repentina pioggia iui conuenne ricirarfi: e eal impressone cortisponde col Breufario di ello fanto in S. Damiano di Affifi lerbato, fe bene dalla moltitudine de'diuoti nello spatio di tanti anni mi fi dice effere tal miracolofo fasso quasi disfarto. Poco più in là si trouano li Vedutri, Castello così nomato come alcuni vogliono, quasi à duobus riuulis circumdanum; o come altri deducono, Quafi a Velubris Populis adificatum . Più a baffo trouanfi le vestigia della Villa di Assid già da me altroue rammemorata: dalla quale rimiranfi con diletto due laghi, vno alla destra, el' altro alla sinistra, pieni d'ogni sorte di perfettissimi pesci, che da verdi arboscelli di quando in quando divisi, sembrano vaghe spere di limpidi Christalli in campo verde. Tra questi veggionsi le sette Acque, che in vn momento vnice, formano infleme vn nanigabil fiume pieno di Trotte, il quale finalmente nel Velino s'incorpora. Seguono le Puregge Villa mezo disfatta, & il

. For Google

& il Territorio detto anticamente Bernardesco, estendo stato di Bernardo Arroni, pieno di Castelli, come Melele, Agnese, Monte Rotondo, Miranda, Roc. chette, Cocoione, & altri, che hoggi la maggior parte (benche molti disfatti ) sono del Reatino Dominio . Et arrivando à Morro, altro Castello, detto da' Greci Marruuium, girando verso Ponente, sormonta il Castel di Moggio; così detto perche fu edificato da Modio Fabidio Reatino, nato nel Tempio di Quirino, che fu capo de'Curi,com' afferma nel 4. il Vittorio, e da molte centinaia d' anni è giurisditione de'Sig. de' Nobili Reatini, li quali in altri tempi possedeuane anche Labro, cauandosi da molte memorie, & inparticolare da una lapide ch' è nella Chiesa Cathedrale, Nobiles de Alabro: & Goffreduccio Anchaiani, nella vita di Monfig. Battifta Cantalicio, Vescouo di -Atri, e Penna, manifestamente lo proua. Gli stessi fin dal 1295. venderono alla Città di Rieti per 3300. fiorini d oro il Castello, e la Rocca di Monte Caluo, con ogni fua giurisditione, come registra nelle sue note il Vittorio.

Mello scender poi vedesi Piè di Luco, così detto da va Castello nomato Luco, che per auanti gli souraltauta. Per occassione di questo Castello hebbe principio van cruda Zusta tra Reatini, e Spoletini. Poiche essendo nata questione tra li Signori di Labro, e li Signori di Luco per conto del Mote Caperno, doue Odone di Luco, e Matreo suo fratello haueuano cominciato ad edisficare. sopra il qual Monte anche li Signori di Labro pretendeuano hauer ragione; Li Reatini presero le parti de Signori di Labro, e gli Spoletini adherirono a que di Luco: ende venuti all'armi dopo seguito qual-

che cobattimento: furono interrotti da Bonifacio VIII. nel 1208. che con tregua fece ad ambe le parti l'armi deporre : e rimessa la differenza al Cardinal Sabinese detto Pietro, & à Matteo Orfino Cardinal del titolo di S. Maria in Portico; questi finalmente ordinarono. che li Signori di Luco cessassero di edificare, e nulla innouassero senza licenza del Papa, con altre simili conventioni, alla distesa contate dal Vittorio nelle fue memorie; doue foggiugne, che i rancori fra'Reatini, e Spoletini furono quietati nel 1377, al tempodi Vrbano VI. mentre quel Ducato era gouernato da Pi ero Conte dell'Anguillara. Vicino à questo Castello di Piè di Luco era Massimo Castello e l'Isola Issa. habitationi degli Aborigini, d'ogn'intorno circondateda Laghi, per autorità di Dionifio, & Antonino. Più oltre in vn Monte solleuato vedesi Grecce ; che da'Greci suoi conditori ritien'il nome, molto più celebre per la miracolosa elertione dell'Orarorio e Conuento del P. S. Francesco, nel suo distretto. Miracolofa, dico, e dice anche il Vaddingo nel primo comanni 1217. num.12. perche, hauendo edificato vicino à Grecce vn picciol Conuento fra doi Carpini, ma vn poco faticofo a'fuoi diuoti, &inparticolare ad vn certo Caualliere, Gio. Velita, ch'era di corpo affai greue, per la graffezza, e à tal'effetto pregato il Santo da lui acciò volesse ritirarsi in Grecce co' suoi Frati, & iui fabricar'vn nouo Monastero: rispose il Santo che gli haurebbe dato gusto, ma che voleua, in ciò anche il voler del Signore de'Cieli vi fusse concorso : e tutto sarebbe successo con far da vn picciolo fanciullo trar'in alto vn tizzo di fuoco fuori da Grecce: e doue fusse andato à ferire, iui edisicherebbe il Conuento . Hor successe, che il tizzo debolmente dal puttino gittato, andò a ferir'vn miglio lontano in vn filuestre Monticello, del quale il Cauallier Velita era. Padrone, tagliando per mezo vna rupe, com'ancor' hoggi fi vede . Ciò sentito, i Terrazzani edificarono subitamente vna Chiesa, con vn Monastero al Santo. Il quale lasciato il prim' Oratorio, che fin'ad hora si mantiene, nel nuouo si trasferì. Doue poi operò il Sato infiniti miracoli, che nelle Croniche dell'ordine si posfono distesaméte leggere. Ma io tra questi ridirò solo vna gratia fingolare, riceuuta dal Serafico feruo di Dio nel detto luogo; che cantando egli la notte del fanto Natale il Vangelo: giunto à quelle parole, Et Verbum Caro factum elta-vilta-di tutt'i circonstanti , & inparticolare del Cauallier Velita, lo stesso Verbo incarnato coparue nelle braccia del Santo, ò pur com' altri vogliono, nel fieno del Presepio, che à quest'effetto haueua preparato. Dode traffe origine la pia, e lodeuol' vsanza di fabricar'i Presepi, della pietà Christiana per ogni parte abbracciata.Qui il Santo(segue a dir'il Vaddingo)prediffe le discordie gradi, che doueano succedere tra' Perugi. ni: qui si raccolse per più liberamente conteplare il Serafico Dottore Bonauentura: qui il B.Gio.da Parma. Qui il B. Angelo, Tancredi Reatino fu il primo che serisse la vita del santo Patriarca; e la sua propria. conversione, come leggesi negli Annali de Minori del fudetto Fra Luca Vaddingo tom. 1. anno 1210. nu. 3. fol. 6. Sue conversionis seriem, dice spfe Angelus adamusfim humiliser expressit, in illo, quod scripsit, opusculo de Francisci gestis in partibus Reatinis. Questo fu compagno del P. S. Francesco, sicome nell'istesso luogo si legge con queste parole an Obuium babuit Franciscus mobi-

nobilem quemdam militem, Angèlum Tancredum nuncupastum. E fra Francesco Gonzaga, de Origine Scraphica Religionis, in titolo Beatorum fol. 22. dicebe Angelus Tancredus Reatinus; primi Miles, deiude Socius B. Patris Francisti, Alfiso in Ecclesia. Francisci, non longè a tumulo B. Patris conditus est riqui signa, & miracula, viuens atque mortuus edute.

Hor, profeguendo il cominciato viaggio da Grecce fi arriua à Monre Caluo, Castello disfatto fin dal 1484. da Andreuccio di Palombara talmente; che non v'habitauan' altro che fei persone v Et fi nominò Caluo della Caluirie del Monte, nel qual' hoggi resta solo vna fortissima Rocca. Quiui appresfo è il rouinato Castello di Alatri. Più vicino à Rieti fopr'ameno Colle spicca Contigliano, Colonia dell' antica Cotilia, nominato da Plinio; Dionifio, e Cluuerio con moltissimi, posto già tra Antrodoco, e Ricti, come si caua da Antonino Augusto, la cui opinione segue anche il Vittorio nel 3. e nel 4, libro de' suoi manuscritti . Et il detto Anchaiani, nella vita di Mon+ fignor Cantalicio, riprende Leadro Alberti, il qual'efferifce, effer quello che hoggi, Conrigliano fi chiama,e per la distruttione di Corilia fatta da Gori, quelli Cirtadini, chi in vn luogo chi in vn'altro deriuasse ro. & edificaffero molte Colonie; tra le qualifu Conrigliano. Perche in vero, come ben'argumenta il Zelandro al num. 14.e 13. dall'Anchaiani accennato Cotilia l'antica è posta (come dicenamo) tra Antrodoco, e Ciuita Ducale, e prima era Antrodoco, e Rieti essendo che in quei tempi questa Cinita Ducale, secondo che lo stesso Anchaiani loggiugne, non era ancora edificata: ma in tempi più moderni, cioè l'anno 41. 12 del

del Signore 1308, fu fondata con autorità di Carlo II.
e di Roberto suo primogenito, Duca di Calabria, alli
15, di Settembre, e del Regno di Carlo l'anno 24.
Riporta il detto Autore alla disfesa l'Indulto dell' Imperatore, che volle si chiamasse Città Ducale dal Duca Roberto suo figliuolo. Dopo 200, anni, dal Pontefice Giulio II. del 1508, alli 14, di Nouembre, su
honorata del Vescouado, essendo per auanti Diocesti di
Rieti: e datole per primo Pastore Monsignor Giacomo Alfarabio, it quale ne pigliò il posesso el mese di
Gennaro del 1509, tutto ciò è autenticato da manuferitti di Monsignor Battista Cantaliciò Vescouo di
Atti; e Penna Prelato ne tempi di Alessando di Valora
gran letteratura, e veritiero, che con tanta schienteza sersife le giuerre di Napoli. Esta il con montanta schientez-

Altre ragioni si potrebbono cauare da Dionigi Halicarnasseo, dal Vittorio pienamente disputate i dalle quali fi raccoglie, il fito di Cotilia effere (com' hò detto) tra Antiodoco, e Ciuita Ducale: ma per non dilungarmi troppo dal mio discorso; vna sola basterammi recare: Erè, che nel fito di Cotilia era vn lago d'immensa profondità, di grandezza di quattro giunte, nel cui mezo era vn'isoletta grande cinquanta piedi, che ad ogni tratto si moueua: & in essa quei Gentili chiedeuano da' falsi Dei fauorite risposte. Per lo che detto luogo si chiamaua sacrato, à parere, tanto di Dionigi, e di Plinio; quanto del Biondo, dell'Alberti, & aliri. Onde, mentre questo lago non si vede vicino all'odierna Cotilia; ò Contigliano, che vogliam dire, ma tra Antrodoco, e Ciuita Ducale; necessariamente dobbiamo dire, che presso à questo lago sufse l'antica Cotilia situata . Molto più, perche tuttauia

quel territorio ritien'il nome di effa touinata Città E quantunque non si vegga più nel Lago sudetto la mouibil'Isoletta; con tutto ciò, mentre il Lago riesce all'antica misura; si potrà dire col Vittorio, che l'Isoletta fia stata per l'ingiurie de tempi afforbita dall' acque. Ne ripugna il dire, che Comia fuffe nel Campo Reacino, & in consequenza fia quello che hoggi Contigliano si chiama, situato nel dominio Reatino, e non altrimenti tra Antrodoco, e Ciuita Ducale, doue la giurisdittione Reatina non arriva. Perche, se nel principio di questo capo si è ben' auuertito; dissi, che negl'andari tépi la giurisdittione de Reatini fi stendeua fin'ad Amiterno, & Antrodoco, per testimonio di Strabone : Il che hauendo ben'inteso il Tasso, parlando delle meraviglie dell'Acque nel suo Mondo creato in cotal guifa discorre a cod i erop di icon con alla.

Perche tacc'io le merauiglie antiche sb . Decessi

on in De Stagni di Rieti , in cui vedeuansi L'Isolette ondeggianti , e quasi à nuoto?

Etil Ciaccone parlando di fra Pietro Reinaluccio Antipapa, opposto à Giouanni XXI. da Ludouico Bauaro nel 1 3 3 timentre ragiona del Coruaro Patria di questo presuntuoso, benche per altro nobile e lezterato, ancorche vicin'all'Aquila, nel Dominio Reatino la ripone, dicédo: Pseudopapam designauit quendam. Fratre Petrum Remaluty de Vico Agri Reatni Corbario, nobili Familia, Ordinis Minorii Apostatm, & Schifmaticum, antea tamen optima vita, è morum babitum. Egià che incidentemente di Estata mentione di

Antrodoco; mi pare con breue digrefione darne qualche luce, come di luogo tra principali della Diocefi di Rieti

E dun-

E dunque Antrodoco antichisima Terra i della quale Antonino Augusto, e Strabone fanno spessa mentione i si che per l'antichità la potrò ben' io metter in concorrenza con la distrutta Còtilià. Dicesi Antrodoco; quast condita inter Monitum orean, ac radices, oppidamiacene. Le quali radici da Latini Ocrea sono chiamate. Estata questa Terra gran tempo da diuera si Baroni co titolo di Marchesato posseduta: prima da Signori Sauelli, poi dall' Eminentissimo Signor Catdinal Bandini di selmem. Protettore di Rieti. & hora, dal Signor Marchese Giugni Fiorentino.

La Chiefa yecchia di questa Terra su edificata nel 1049. à tempo di Papa Leone IX.e di Henrico III. Imperatore. Trouo ancora, che nel 1472. fiorinel Monastero del Corpo di Christo dell'Aquila yna Monaca di Antrodoco , di vita molto essemplari & admiranda, dell'Ordine di S. Francesco Buonauentura nomata ; la cui mirabil vita distintamente racconta Fra Mariano Fiorentino, nel lib. 5. cap. 21. fol. 133. de suoi manuscrirti, conservari nella Libreria del Sereniss. Gran Duca di Tolcana, e bene spesso allegato dal Vaddingo. Il principio della narratione di questa Venerabil Vergine cost comincia : Fuit alia forer in supradicto Monafterio Aquilano Corporis Christi, Bonauentura nuncupata, de Oppido quod Introdoco divitur ; conuerfione ; & vita fatis admirabilis, &c. Nel fito di questa Terra da va. lato della via Salaria si trouano certe acque, dagl'an. tichi, e particolarmente da Strabone Cosisfcola, appellate ve da gli habitatori fin' ad hora quel bagno vienchiamaro Cotifcoli. Provano i Medici, la miniera di dett'acque effer'di ferro mefcolato con Alume,e Salnitro : onde dicono, grandemente giouar' alle reni,

114

& à chi patisce di calcoli. Rende parimente decoroà questa Terra il proffimo, & antichifsimo Monastero de' SS. Quirico, e Giulitta nel 1179. riftorato da Sinibaldo Abbate dell'Ordine di S. Benedetto : fotto l'In-Rituro del quale quei Monaci viueuano, e nel cuitepo rouigo ( sub quo combustum fuerat, dice il Vittorio) e nell'anno medesimo la sua Chiesa fu cosecrata alli 10. di Settembre da Odone Vescouo di Rieti che poi nel 1195. Celestino III. riceuè detto Monastero fotto la: protettione di S. Pietro à somiglianza d'Innocezo II. & Aleffandro II. fuoi anteceffori : Dalla cui Bolla manifestamente si raccolgono l'entrate, la giurifdirtione, & il Dominio, che detto Monaftero hauena E benche da molti secoli in quà sia restato priuo di Monaci, e distrutto; con tutto ciò non si sono cancellate le memorie, nelle quali il Dominio dello stesso si contiene: Quindi è, che da Sommi Pontefici pro tempore fi conferifce in Commenda e e di già per morte del CardinalBandino è stata conferita dal prefente Sommo Pontefice Vrbano VIII. all'Eminentisimo, e Reuerendissimo Signor Cardinal Alessandro Cefarini : Diacono del tit.de'SS, Colmo, e Damiano : quale con la solita sua vigilanza, e regola di Gouerno, non folo conferua gl'antichi Dominij, tanto del Castello Macigliano, di quato moltifsime Chiefe fue Grancie, e gran numero di territori nella detta Bolla, & in molt'altre scritture compresi (fattimi vedere dalle felici memorie di Giulio Corona Reatino, e di M. Antonio de Benedictis Romano, Iurisconsulti, e Teologi insigni fuoi fuccessiui Auditori) ma anche và inuestigando il modo di ricuperare l'esurpate regioni, e gli occupati territori, come lo stesso Benedetti mi foggiugneus. Hora

Hora per rietrare nel diritto fentiero, donde mi presi licenza di vscire, cioè à Contigliano, Colonia ( come prouzi) dell'antica Cotilia; mi refta di quefto fol dire, che si trouz illustrata dall'erudita penna di Andrea Fulujo scrittore delle Romane Antichità non meno in profa che in verso segnalato. Nel distretto di esso re stan'ancora le vestigia del sepolero di Memmio Apollinare Capit. Gener. di Traiano, e le reliquie del Tempio di Santo altrimente Sabo, primo Rè de Sabini, fabricato in forma di reftudine . Vedest anche vna vicina Chiefa di S. Eleuterio, nella quale per qualche tempo firicourò S. Francesco; ma più d'ogn' altro risplende il Venerabil Monastero di S. Pastore traportato in. questa Collina da piani, che s'erano impaludati l'Anno 1255, com in vna Lapida si mostra con le seguenti parole: und my og till go if the thing mot Portedi Cen casa deci-

Anno Domini 125, sempose Alexandri Pape IV. vacante Imperio, menfe Maij. Die quinta intrante, fundata fuit Domuritia fub Abbate Andrea, & Ruperto Priove, & Subpriore Palmerio, & Domno Angelo Magiftro opera, qui primus repie fundamenta predicta Domus: Anima quorom réquisfcant in pace.

Ma prima fin dal tempo di S. Bernardo, questo Monastero era 'ini presso, in lueghi però più bassi, fondaro da S. Balduino Abbare Rearino, e discepolo di S. Bernardo: come dalla lettera 201. di detto Santo, feritta al sudetto suo discepolo, si caua. Hora questo Venerabil Monastero e posseduto da Canonici Regulari detti Lateranensi, 3è è Commenda dell' Illustris. e Reuerensissimo Monsignor Angelo Cest, Velcono

di Rimini, vero imitatore degl'antichi virtuoli, e fanti Prelati. 2.00 anallalut. vooico . Ar ib ramolt fi

Segue la Val Canera , così detta dalla nobilissima. Famiglia de Cannei: de quali nella Chiefa di S. Valentino sù la stessa Valle situata, si vede quest'antichisfimo Epitafio.

linare Capit. Genera Main ad ele relieure CANNEO. C. F. OVI PVDENTL MIL. CON. HH. PR: VII. CANNEYS. C. E. QVI PASTORIS o a. IIII. VIR. TVR: DIC. A. P. MAG. IV Mord ) of the Q. R. P. PATRI DVLCISSIMO Support if if Veneralit Morafloro and the secretary of a

- 11. E questa Valle da limpido Fiume inaffiara : che da l icanoro mormorio fecondo alcuni, più probabilmente the da'Cannei, Canera si appella; è questa coronata. di riguardenoli Colline, col Forte di Canera, & il di-Arutto Castello, di cui ne nostri Statuti si fa rimembranza; feguono Col Vaccaro, S. Martino, S. Filip-Do, altramente Scarnabech, Cerchiara Roggio Fidoni. in Latino l'un Circularia , l'altro Podium filiarum, luno nis, & il Poggio Perugino, comprodalla Città di Rieti l'Anno 1314. da Bertoldo, e Poncello di Vrso (cred' io fussero di casa Vrsina, cauandolo dal Ciaccone nella vita di Clemente V. e nella vita di Vibano IV. ) infieme con la Rocca, e fua ginrifdittione per fiorini d'oro 150, in tempo che vacaua la Sedia Apostolica. per mone di Clemente V. Riudlgendoci poi dal Ponente all'Austro; prima'd'ogn'altro rimireremo li Ca-Relli Santo Elia, Catroco, S. Benedetto, Magliano, e finalmete Santo Giouanni da Reatini circa 400. anni fà edificato (come lo Statuto accenna al lib! 3. Capi-15

capit. 88. fopra alla Via Romana. Oltre questi Castelli postedeua di più Uarino ; e Poggio Catino, da,
Sisto IV. nel 1477. vendutigli per ducati 7000 etstendo ricaduti alla Chiesa per la morte di Luigidi
S. Eustachio, Domicello Romano. E perche la Città
conuenne che facesse vno sborso per graui necessirà,
dal Vinio com. opin. lib. 2, opin. 450. accennate.,
str. forzata non solo impegnar questi due Castelli a
Signori Capizucchi, da quali il Marchese Olgiari hà le
sue ragione, ma anche in mille guise impegnar semedessima.

Qui finalmente si termina il verdeggiante Theatro de'vestiti Monti, e delle coltiuate Colline, che circondeno la spatiosa pianura di 34 miglia in circa, dal supremo Architetto, che il tuto compose, preparato ab eterno per la nobilissima Città di Rieti, con somma prudenza eletto da Fondatori di lei , non fenza particolar dispositione della sourana Sapienza, che Pertingens à fine vique in finem fortiter, diffonit omnia fuauiter. La quale non celsiame di humilmente supplicare; che essendosi compiacites tra gli altri gloriosi Pastori co cederci al presente l'Eminentissimo, e Reuerendissimo Signor Cardinal di Bagno, per intercelsione del Gloriofissimo Patriarca S. Francesco nostro Protectore; si degni per li meriti dello stesso conseguato in bene vniuerfale di tutti. ee rio Filioni .

Monte S.Glet anni. T.L.va.

. U.S. 10

TE FINE. com



# CATALOGO

De Castelli Diocesani soggetti al Vescouado di Rieti.

Estratti della Cancellaria Episcopale.

Castelli di Rieti .

Poggio Bastone Riuedutri .

Apulegie . . . . Bolt Cocoione ...

S. Filippo, ò vero Scarna- Morro.

Castelli della Camera Apoflolica .

Poggio Perugino. Cerchiara. Poggio Fidoni . S. Elia.

Monte S. Giouanni . Terra.

S. Benedetto. Magliano.

Monte Leone in Sabina. Terra . Ornaro.

S. Giouanni. Castel Franco

Del-

| Della Sacra Gonfulta.                   | Maficone                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 100                                     | Capitignano.                  |
| Labro.                                  | Capitignano.  Mompolino.      |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Aringo.                       |
| Del Sig. Marcheje Matter                | S. Lucia.                     |
| - 516 - F. (. ) . (. )                  | Cefariano.                    |
| Bel Monte                               | S. Lorenzo . T                |
| Rocca Sinibalda. Terra.                 | Fauignano.                    |
| .ir ligas                               | Colle Cauallaro,              |
| Del Signor Marchefe Cefs                | Colle Caualiaro, Piede Colle. |
| Piedi Cogolici                          | Siuignano.                    |
| Piedi Jogojo otsuilO                    | Paterno .                     |
| i agent                                 | Colle Nouero                  |
| Del Sig. Duca Cesarino.                 | Aglione .                     |
| Dal Viz. Duca Sancia.                   | Aglione                       |
| Torricella.                             | Marienano.                    |
| Pefco'i.                                | Castiglione Variet . 2001     |
| Del Sig. Marchese Giugni.               | Colle Verrice.                |
| De'Sig. Duca Cel. cini                  | Santa Vittoria                |
| Antrodoco . Terra .                     | Pellefcritto and allas        |
| Rocea Rapieri.                          | Cefa Proba.                   |
| Dell'Abbadia de SS : Duirios            | Cabia. ille 1 5552            |
| e Giulita dell'Eminentis                | Marano of 19710               |
| . Sig. Card. Ct Saidha.                 |                               |
| . ob. m. m. dan.                        | Paganica.                     |
| Micigliano . all aldroald               |                               |
| Micigiano                               | Castello : Long St            |
| Del Servaifsime Duca                    |                               |
|                                         |                               |
| · can ar come out a 4 .                 | Monte Auiano. Daniel          |
|                                         | Del Regno di Napoli.          |
| Monte Reale . Terra .                   |                               |
| Poggio Cancello.                        | Ciuita Reale. Terra           |
| . C.                                    | Del                           |
|                                         | 4                             |

| 150                       | Commulato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del Serenissimo Duca      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| di Parma .                | Colle Secco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | Volciano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pofta . Terra             | Vindoli .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sigillo.                  | Sala , and an and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           | S. Clemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Darbone Terra             | . Imagine. Single act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | Agn rmbane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           | Carpineti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Del Signor Don Alejjanare | Carpineti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V 7/1710 .                | Piedi Poggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | S Colle Varo. 6558663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Confroni                  | List Commercial Commer |
| Comigni .                 | Del Sig. Duca Sauelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Calla Cantile Co.         | The state of the s |
| Bagnolo                   | > Rocca Ranieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bagnoio.                  | O Torre di Paglia Lid in 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rocca Pain .              | is the dear Emmanife Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cornellano.               | Del Sig Duca Sauelli .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Campotofto                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D. I. C. mailing Date     | Macchia Simone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Del Serenijsimo Daca      | S Macchia Omione and Co. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| di Parma                  | Del Sig. D. Pompeo Colonna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           | Prencipe di Gallicano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leonelia . Jerra.         | Tremepe an Game and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blefio . The cvg          | Character of a factor ! !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S. Vito.                  | Girgenti slandesnocki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Commurata.                | S. Pietro. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11                        | Del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

S. Elpidio . Poggio S. Giouanni .

Del Sig. Duca Sauelli .

Castel Manardo.

De'Sig. Cefarini, e

Peschieto. Ciuitella. Nesio.

Vaccareccia.

Lofrini .
Castellaccio .
S. Lucia .

Tonnicoda. Rocca Bernarda.

> Del Signor Prencipe di Gallicano.

Taglieto.
Fluminata.
S. Hippolito:
Magna (ede.
Colle.

Del Signor Contestabile Colonna

Corbaro.

Colle Fegato. Borgo di Colle Fegato. Villa di Colle Fegato. Spedino.

> Del Sig. Contestabile Colonna.

Turano.
S. Anatolia.
Cartorio.

Del Signor Prencipe di Gallicano .

Petrella. Terra. Staffuli. Marieri. Mercato. Flaminiano. S. Agapito. Fontefredda. Orano. S. Saluatore.

Maroleno. Bruscian o . Faggio'. Fornello . Sambuci. S. Lucia.

La Serea .

De' Signori Soderint .

De' Signori Marieri .

Radicaro.

Paganica.

De' Signori Soderini .

Del Signor Marchefe Palembara .

Coll'Alto .

Pietra Forte.

· Del Signor Marchese Ceft.

De' Signori Soderini .

Poftucciola C1

Mespulo. S. Lorenzo.

Del Signor Duca Cefarino .

Colle Gioue . Ricetti .

Stipes .

Marfcetelli'.

Del Signor Prencipe Borghefe .

De' Signori Sacchetti

De' Signori Marieri .

Colle Piccolo. Castel Vecchio.

Rigatti .

Del Signor Marchefe Matthei .

Antuni .



### ERRORI SCORSI NE LLO STAMPARE.

| Pogl | Lin. | Errori.              | Correggi.                       |
|------|------|----------------------|---------------------------------|
| 8    | 20   | penna '              | pondo.                          |
| 9    | 9    | (pedicioni           | [pedition]                      |
| 14   | 9    | Anfanti              | Amfancti                        |
| 25   | 3 (  | 1099.                | 1109                            |
| 3 r  | 11   | 11 Velcono Pietro    | Il medefimo Vescouo Pietro      |
| 31   | 3 r  | amabet               | amabat                          |
| 32   | 18   | Pappazurre           | Papazurri                       |
| 43   | 12   | Ateio                | Atrio                           |
| 49   | 7    | fireda               | ftrada                          |
| 51   | 32   | Sabni                | Sabini                          |
| 53   | 32   | rima                 | prima                           |
| 58   | 16   | maximor u Christianæ | maximorum discordijs Christiana |
| 63   | 21   | corro                | contro                          |
| 65   | 3    | logheri              | logori                          |
| 65   | 19   | VI.                  | RÍ.                             |
| 68   | 18   | c»ff                 | eala                            |
| 69   | 4    | Triplicario          | Tripliplicario                  |
| 70   | 17   | Macedonia            | Macedonia veterants             |
| 72   | 8    | D. M.                | B. M.                           |
| 84   | 11   | alti                 | a lei                           |
| 86   | 3    | Bello                | Belo                            |
| 91   | 3    | FO.                  | F.                              |
| 26   | - 1  | (novema              | fuoremo                         |







